



**FÚTBOL** BRASIL, 4 - ESPAÑA, 2

# BRASIL ENVIA A ESPAÑA A POR EL BRONCE



WATERPOLO (F) CANADA 8-ESPAÑA 18

**iA 'SEMIS' CON OTRA PALIZA!** 

SIKATE LOLOGROLA ESPAÑOLA NAIA LASO

**iDIPLOMA CON SOLO 15 AÑOS!** 







# BARGA



CERRADO ACUERDO TOTAL ENTRE BARÇA Y RB LEIPZIG

# Dani Olmo, fichado

Hansi Flick contará con un refuerzo de lujo tras sellar el club la incorporación de uno de los mejores futbolistas de la pasada edición de la Eurocopa jugada en Alemania

IVAN SAN ANTONIO Barcelona

Ni era el plan B ni un fichaje secundario ni, por supuesto, un recurso de urgencia por si Nico Williams decidía seguir jugando vestido con la camiseta del Athletic Club: Dani Olmo era, desde el primer día, uno de los objetivos prioritarios del Barça para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.

Lo era para Deco, cuyo cargo le otorga la máxima responsabilidad ejecutiva en materia de fichajes, y también para Hansi Flick, que conoce perfectamente al futbolista de su etapa en la Bundesliga y, desde el primer minuto, está encantado con la posibilidad de contar con el delantero. Su exhibición en la Eurocopa, donde acabó siendo titular por encima de Pedri (en parte por la lesión del canario) y clave en la consecución del título, no hizo más que confirmar sus convicciones.

A partir de ahí, todo se demoró demasiado porque, por un lado, el Barça no estaba dispuesto a desembolsar los 60 millones de su cláusula de salida y, por el otro, Laporta estaba (y sigue estando) empecinado en firmar a Nico Williams, cuyo precio es innegociable en un club como el Athletic.

LA REUNIÓN CLAVE Este diario ya explicó el motivo de la reunión mantenida por Deco en la Ciutat Esportiva junto a los agentes de Dani Olmo, Juanma López y Andy Bara, el pasado martes 18 de junio. Aquel día se sentaron las bases de una operación en la que se hizo una primera propuesta económica al jugador y, de forma paralela, se estableció una estrategia para obtener el visto bueno del RB Leipzig al traspaso de uno de sus jugadores franquicia. Tocaba ponerse a trabajar. El primer paso era esperar a que la cláusula de salida fijada en 60 millones de euros expirara para poder negociar directamente con

DECO MANTUVO AYER UNA REUNIÓN CLAVE EN ALEMANIA EN LA QUE SE DESENCALLÓ UNA OPERACIÓN QUE ARRANCÓ EN JUNIO

EL DIRECTOR DEPORTIVO TAMBIÉN SE VIO CON LOS REPRESENTANTES, EL PADRE Y EL PROPIO JUGADOR EN LEIPZIG

los alemanes, algo que arrancó con una primera oferta absolutamente insuficiente presentada a principios de la segunda quincena del mesde julio. Fueron los agentes del jugador quienes pidieron al RB Leipzig, muy molesto por las cifras propuestas desde Barcelona (40 fijos más 20 en variables), que respondiera formalmente aunque fuera de forma negativa.

Se trataba de un gesto necesario



para que el Barça realizara una nueva oferta, esta vez mucho más acorde con el valor del jugador (50 fijios más 15 en variables). La propuesta llegó antes del final del mes de julio y, aunque tampoco satisfacía las pretensiones de los germanos, sí era lo suficientemente seria como para establecer los primeros contactos directos y arrancar con la negociación. En SPORT.es informamos al detalle de cómo iba evolucionando la operación que arrancó a mediados de junio.

### **TODO SE DESENCALLA** Las

conversaciones telefónicas fueron sucediéndose y sirvieron para acercar posturas hasta prácticamente llegar a un principio de acuerdo que debía consolidarse con un encuentro presencial. Esta reunión se produjo ayer en Leipzig y en ella participaron, además de los responsables ejecutivos del conjunto alemán, con su director deportivo, Marcel Schäfer, a la cabeza, su homónimo

blaugrana, Deco, y uno de los agentes del jugador, Andy Bara, Antes, los dos se habían visto en un hotel de la ciudad junto al también represenante, Juanma López, el padre del futbolista, Miguel Olmo, y el propio jugador. Los encuentros sirvieron para concretar todo aque-

# EL JUGADOR, TRAS PASAR LA REVISIÓN MÉDICA, SERÁ PRESENTADO A INICIOS DE LA PRÓXIMA SEMANA COMO CULÉ

llo que empezaba a estar atado y, de forma verbal, acordar las cifras (55 fijos más 7 en variables) y las formas de pago del fichaje de Dani Olmo, que se convertirá en el segundo fichaje de la 2024-25, tras la incorporación de Pau Víctor, y con un acuerdo de larga duración que le unirá al club azulgrana hasta el 30 de junio de 2030.

Ahora toca poner negro sobre blanco lo discutido En definitiva, redactar el contrato entre RB Leipzig y FC Barcelona. En lo que se refiere al acuerdo con el futbolista, como decíamos, la base de su contrato como blaugrana se había discutido y prácticamente acordado desde hacía semanas, aunque obviamente será necesario pulir los últimos detalles para darlo por hecho. Por otro lado, el jugador deberá pasar la revisión médica imprescindible y previa a la firma de su nuevo contrato. Se trata, por supuesto, de un trámite necesario y burocrático por el que deben pasar todas las nuevas incorporaciones, pero Dani Olmo puede sentirse ya, a todos los efectos, nuevo futbolista del Barça. Tras aterrizar en Barcelona junto a Deco, Dani Olmo ya puede decir tras muchos años que, por fin, ya está en casa.

# El egarense aterrizó ayer en Barcelona procedente de Leipzig

Dani Olmo aterrizó anoche en Barcelona. Por la mañana estuvo presente en Leipzig, pero emprendió el viaje tras cerrarse su fichaje.

La idea es que sea mañana cuando el jugador pase el reconocimiento médico y, si todo es satisfactorio, pueda entrenarse ya el próximo viernes junto a sus nuevos compañeros. Está por ver cuándo se producirá el anuncio oficial, aunque no se des-

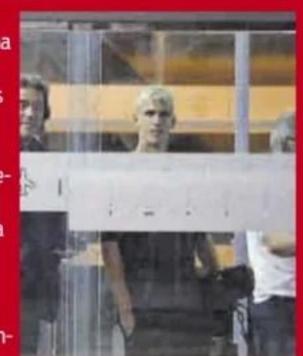

carta que sea esta misma semana entre mañana y el viernes. Incluso la presentación podría realizarse entre el viernes o el sábado.

Olmo no jugará en el Gamper frente al Mónaco porque desde que acabó la Eurocopa no ha regresado todavía a los entrenamientos grupales. Hay que recordar que el club no tiene a día de hoy 'fair play' para inscribirle.

# ...y Nico Williams sigue en pie



Nico Williams, con el Athletic // EFE

El Barça mantiene abiertas las conversaciones con el extremo del Athletic. La operación está muy complicada, pero mantienen el interés y apurarán las opciones de traerle hasta el final

La mañana se despertó con Nico Williams iniciando los entrenamientos con el Athletic y grabando un video que el club distribuyó de forma rápida por sus redes sociales. Las imágenes dejaban claro que el futbolista apostaba por su continuidad, pero en el Barça creen que aún hay partido y van a luchar por el jugador. Las conversaciones siguen abiertas y hasta que Nico Williams no descarte absolutamente al club blaugrana se va a seguir intentando su llegada. Y el Barça va a ir con todo para intentar conformar un ataque excepcional.

El club blaugrana llevaba días esperando una respuesta del jugador a su oferta, pero esta no había llegado. Y la imagen de Nico Williams vestido con la equipación del Athletic y regresando antes de lo previsto a la pretemporada, hacían presagiar lo peor. Es cierto que en el club blaugrana se ve complicada la operación, pero no rota al cien por cien. Y es que tanto Nico como su entorno siempre se han mostrado dispuestos a hablar y se está siguiendo con esas conversaciones. Se le convenza o no, será otro asunto.

El Barça le presentó una oferta formal hace unos diez días con unas cifras que cuadraban a todas las

EL JUGADOR SE ENTRENÓ CON EL ATHLETIC, PERO EL CLUB BLAUGRANA VA A SEGUIR INTENTANDO SU FICHAJE partes y el club le aseguró que el dinero para pagar la cláusula de rescisión del futbolista estaba preparado y que se le podría inscribir sin ningún tipo de problema antes de comenzar el campeonato de Liga. El mensaje llegó, pero los días fueron pasando sin respuesta y sin que el Barça entrara en la famosa regla del 1:1 del límite salarial. Ahora parece que LaLiga dará vía libre a los fichajes y ese es el escenario en el que el club blaugrana querría jugar sus últimas bazas.

Es más, el fichaje de Dani Olmo ha sido un auténtico espaldarazo para el proyecto blaugrana y una demostración para Nico Williams y su entorno de que van muy en serio. Quieren fichar a un extremo por la banda izquierda y Nico es prioridad. A ver cómo acaba. HISTORIA SPORT EL CENTROCAMPISTA DEJÓ LA MASIA CON 16 AÑOS

# VUELTA A CASA TRAS UNA DÉCADA

Dani Olmo regresa a casa tras un largo exilio de diez años que, todo sea dicho, él mismo buscó para forjar su carrera futbolística. El egarense debutó con el primer equipo del Dinamo de Zagreb con 17 años y con 21 se marchó al Leipzig







SERGI CAPDEVILA

Barcelona

Ver a Dani Olmo hace un par de días con la camiseta del Dinamo de Zagreb recibiendo un homenaje por parte de la hinchada de este histórico club croata fue, seguramente, de las cosas más bizarras de este verano. Pero es que resulta que el futuro jugador del FC Barcelona deió una huella imborrable en los más de seis años que lució la zamarra del Dinamo.

Dani decidió con apenas 16 añitos abandonar el confort de La Masia y dar un paso podríamos decir que inédito en el mundo del fútbol, salir de uno de los mejores clubes del mundo para marcharse al fútbol croata, probablemente en un tercer o cuarto escalón si nos referimos al planeta fútbol.

Una decisión que tomó junto a su

familia, con su padre, hombre de larga experiencia en el fútbol, como pieza clave. En Zagreb todo iba a ser distinto. En aquella época (fin de la temporada 2013-14) había una competencia feroz y estaba carísimo para un canterano poder tener recorrido en el primer equipo. Solo estaba al alcance de pocos elegidos con la enorme excelencia existente en el Barça.

Olmo y su familia decidieron apostar por esta vía exótica. Y el resultado fue magnífico. Debutó con el primer equipo del Dinamo con apenas 17 años. Y en muy poco tiempo se convirtió en un héroe y un referente para la caliente afición de los 'plavi modri', como se conoce de forma familiar al club capitalino. Cinco veces campeón de Croacia, tres veces campeón de Copa, dos veces elegido mejor futbolista.

Fue tal el nivel de adaptación de

DANI OLMO SE MARCHÓ A CROACIA SIENDO UN ADOLESCENTE EN **UN MOVIMIENTO QUE** PARECIÓ EXTRAÑO...

...PERO QUE HA TERMINADO SIENDO **CLAVE PARA** SU CARRERA. LA EXPERIENCIA ACABÓ RESULTANDO UN ÉXITO

Olmo en Zagreb que incluso es capaz de comunicarse en serbocroata, uno de los idiomas más complicados del mundo, sobre todo para alguien que ha crecido con una lengua latina nativa. El egarense le estará eternamente agradecido al Dinamo por la apuesta y el trato. De hecho, su marcha en enero de 2020 fue traumática para la masa social del Dinamo. Eso sí, dejó en las arcas del club 30 millones.

Leipzig era su siguiente desafío. Era joven (21 años), tenía el mundo a sus pies. Y aterrizaba en una entidad con una apuesta clara por el balón. Y que no dudaba a la hora de dar el timón a los jóvenes. Estos cuatro años y medio en la ciudad germana han servido a Dani para madurar, para progresar en su juego, para adquirir liderazgo.

Durante su estancia en Leipzig llegó su consolidación con la absolu-

ta de España (ya había debutado un mes antes, en noviembre de 2019). Se marcha de la entidad propiedad de 'Red Bull' con dos títulos de campeón de Copa, una Supercopa, 148 partidos oficiales, 29 goles y 34 asistencias.

Regresando a los orígenes en su Terrassa natal, ¿cómo acabó en el fútbol base del Barça? Se enroló en las inferiores azulgranas el verano del 2008. El club blaugrana lo seguía desde sus inicios en el CN Terrassa, pero la decisión de incorporarlo llegó después de un año en el que explotó sus cualidades en el Benjamín A del Espanyol. Del fútbol-7 blanquiazul pasó al fútbol-11 del Barça, ya que en aquella época en las categorías alevines todavía se jugaba once contra once. Regreso a casa tras un largo exilio

que, todo sea dicho, él mismo buscó para forjar su carrera.

Dani Olmo jugó en las categorías inferiores del Barça durante seis años. Posteriormente fichó por el Dínamo Zagreg y luego por el Leipzig // EFE

SPORT MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 BARÇA



Joan Laporta regresará hoy a Barcelona tras la gira por Estados Unidos // VALENTÍ ENRICH

# **OPERACIÓN** EL CLUB BLAUGRANA PODRÁ FICHAR

# El Barcelona, a un paso de la regla 1:1

El club blaugrana llevaba muchos meses trabajando en esta operación, que está previsto que se anuncie hoy

### ADRIÀ FERNÁNDEZ

Barcelona

El Barca ha conseguido, definitivamente, que un patrocinador del propio club ponga sobre la mesa los 40 millones de euros que Libero no pagó en el mes de octubre por el 10% de Barça Studios que adquirió. El club llevaba muchos meses trabajando en esta operación y ayer al mediodía, se firmó el acuerdo en las oficinas de la entidad catalana, según informó el programa 'Què T'hi Jugues' de la Cadena SER.

El montante de la operación será ingresado de manera inmediata en las arcas del FC Barcelona y a finales de verano recibirán el resto del dinero que debe Libero: otros 60 millones de euros, aunque esta cantidad no corre tanta prisa. Todo ello hará que el Barça esté muy cerca de regresar a la norma 1:1 para el mercado de fichajes estival, dado que LaLiga desbloqueará esta importante cifra del límite salarial. SPORT pudo confirmar que la ope-

ración está cerrada, pero esta no

será anunciada de forma pública

hasta hoy, cuando la expedición

blaugrana regrese de Estados

**UN PATROCINADOR** DEL CLUB ABONÓ AYER **LOS 40 MILLONES QUE** LIBERO NO PAGÓ EN **OCTUBRE POR EL 10%** DE BARÇA STUDIOS

Unidos tras la gira de pretemporada, que finalizó la pasada madrugada con el último amistoso frente al Milan en Baltimore.

De esta manera, el Barca ha podido agilizar la incorporación de Dani Olmo, fichaje prioritario en la dirección deportiva, después de que Nico Williams se haya alejado de manera casi definitiva del club azulgrana, puesto que ayer mismo regresó a los entrenamientos con el Athletic Club.

PATROCINADOR El Barça ha conseguido que un patrocinador del propio club ponga sobre la mesa los 40 millones de euros que Libero no pagó en el mes de octubre por el 10% de Barça Studios que adquirió.

El montante total del impago de Libero asciende hasta los 100 mi-

llones de euros. Sin embargo, en primera instancia, el Barça recibirá 40 millones que le permitirían acercarse a la norma 1:1 para poder operar con total normalidad en este mercado de fichajes.

Los tres patrocinadores que están tras esta operación son Nike, Spotify y Aramark (la empresa encargada de servir el catering en el futuro Spotify Camp Nou). Uno de ellos firmó ayer el acuerdo que será anunciado hoy, con el regreso de la plana mayor del FC Barcelona, tras la gira.

Entre los otros tres patrocinadores se repartirán los 60 millones de euros restantes para alcanzar los 100 millones de euros impagados por Libero. Dicha cantidad se estima que pueda llegar en los próximos días, incluso antes de que finalice el mercado estival de fichajes.

En cambio, esta última cifra no corre tanta prisa. Existe margen para que ese dinero llegue porque el presupuesto para el actual ejercicio 2024-25 no se cerrará hasta finales de mes para ser presentado después a la Asamblea de Compromisarios, cuya celebración está prevista para el mes de octubre.

# Laporta da el gran golpe de efecto

mpezaba a cundir cierto pesimismo en el entorno blaugrana con el verano que estaba protagonizando el Barça. La parálisis en el mercado comenzado el mes de agosto hacía presagiar lo peor, pero el presidente, Joan Laporta, había prometido novedades y en unas pocas horas logró concretar dos bombas que han comenzado a agitar el mundo del fútbol. Lo primero fue cerrar el acuerdo para solventar la palanca de Barça Vision con el ingreso de 40 balsámicos millones, necesarios para poder entrar en la famosa regla del 1:1 que permitirá al Barça operar con normalidad en el mercado. Sin ese dinero era prácticamente imposible salir de la miseria y construir un proyecto competitivo para esta temporada. Ha costado y se ha salvado casi por la campana, pero se ha conseguido. Y acto seguido, solo unas horas después, el Barça logró cerrar el primer fichaje estrella de la temporada, **Dani Olmo**. Todo estaba muy mascado, pero hubo agilidad para no alargar más de lo necesario esta operación que ilusiona a la afición y mejora la zona ofensiva del equipo.

Y eso que el día se despertaba con nubarrones. Nico Williams aparecía en el entrenamiento del Athletic dejando entrever que va a seguir



## El presidente cerró un fichaje estelar y solventó el problema de Barça Vision de una facada. Y lo que queda por venir...

en su club rechazando la propuesta blaugrana. Un jarro de agua fría porque era el fichaje absolutamente estratégico que deseaba el club.

Sea cual sea el desenlace de toda historia, lo que queda claro es que el Barça lo ha intentado y lo va a intentar hasta el final. Y el fichaje de

Dani Olmo es un claro mensaje para los futbolistas que pueden venir: el Barça tiene músculo suficiente para cerrar operaciones y lo va a hacer con Nico o con cualquier otro extremo. A partir de aquí, al director deportivo, **Deco**, le queda una tarea

difícil, ingrata, pero necesaria: la de aligerar plantilla con salidas que permitan liberar masa salarial. Y hay nombres que pueden ser una sorpresa, pero el fichaje de Dani Olmo señala claramente a algunos jugadores. Vienen días de mucho ajetreo tras un verano que era demasiado plano. La fiesta en el Barça acaba de comenzar.

# **LLUÍS MIGUELSANZ**

SUBDIRECTOR DE SPORT

6 BARÇA MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 SPORT

**ALTERNATIVA** SE BUSCA EL PERFIL DE UN FUTBOLISTA MÁS ELÉCTRICO

# Federico Chiesa, ofrecido al club blaugrana

El club blaugrana ya tuvo su nombre encima de la mesa el verano pasado, pero ahora mismo la prioridad es Nico Williams

#### **LLUÍS MIGUELSANZ**

Barcelona

Federico Chiesa no seguirá en la Juventus en una decisión deportiva que ha causado muchísimo impacto en el fútbol italiano. El nuevo técnico del equipo turinés, Thiago Motta, le ha descartado y la Juve lo ha puesto en el mercado para ahorrarse su salario en una operación que está llamando la atención a varios equipos europeos por la calidad del jugador. Chiesa ha sido ofrecido al Barça en los últimos días, aunque es un jugador que ya estuvo encima de la mesa del Barça el pasado verano pero no se fue a por él. La Juve desea traspasarle porque le queda solo un año de contrato y no va a renovarle, por lo que puede tratarse de una de las oportunidades del mercado.

El Barça está centrado absolutamente en la llegada de Nico Williams, aunque el desenlace de las negociaciones no está nada claro. En el club blaugrana lo consideran un fichaje estratégico y aseguran que siguen en la puja porque el jugador no ha comunicado aún su decisión, pero Nico podría optar por quedarse en el Athletic un año. El Barça no descarta que si no viene Nico, se abra la puerta a la llegada de un extremo



EL EXTREMO ITALIANO
NO ENTRA EN
LOS PLANES DE LA
JUVENTUS, A PESAR
DE SER UNO DE SUS
JUGADORES ICÓNICOS

La Juventus le ha abierto la puerta a Chiesa // EFE

zurdo. Y Chiesa podría ser una opción aunque el área deportiva busca más el perfil de un futbolista eléctrico y con un muy buen uno contra uno. El entorno de Chiesa ya habló con el Barça hace meses. Hay buena relación, ya que también representan a Marcos Alonso y el futbolista estaría más que dispuesto a venir, pero Chiesa tiene ya varias ofertas encima de la mesa.

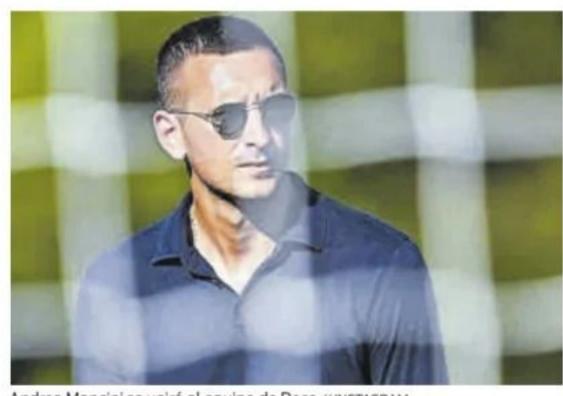

Andrea Mancini se unirá al equipo de Deco // INSTAGRAM

FICHAJE SE INCORPORARÁ EN BREVE

# Mancini Ilega al área deportiva

Andrea Mancini, hijo del exseleccionador italiano Roberto Mancini, aterrizará la próxima semana en Barcelona

S.B. Barcelona

Día movido en las oficinas del Barcelona. Tras confirmarse el fichaje de Dani Olmo procedente del RB Leipzig, la dirección deportiva sigue moviéndose, aunque esta vez para cerrar una nueva incoporación para los despachos. Se trata del italiano Andrea Mancini, hijo del exseleccionador italiano Roberto Mancini, actualmente director deportivo de la Sampdoria. El movimiento viene gestándose en las últimas semanas y es que el italiano ya se reunió con Deco en la Ciutat Esportiva hace unos días

para cerrar los términos del acuerdo que acabará con Mancini como nuevo miembro de la dirección deportiva culé en los próximos días. De hecho, se espera que el italiano aterrice en la Ciudad Condal la semana que viene

Actualmente, el organigrama de fútbol del Barça cuenta con Rafael Yuste como máximo responsable del área deportiva; Deco como director del área de fútbol y Bojan Krkic como coordinador y soporte con los cedidos.

Mancini ha trabajado en la Fiorentina y la Sampdoria en los últimos años.

CONTRATO FLICK ESTÁ ENCANTADO CON EL JUGADOR

# Se ofrecerá la renovación a Álex Valle

IVAN SAN ANTONIO Barcelona

El Barça, víctima de su delicada economía, deberá sentarse a negociar con Álex Valle su continuidad. La cláusula del futbolista era de 30 millones de euros, pero pasó a ser de tres millones porque el club no le inscribió como jugador del primer equipo antes del pasado 31 de julio. El contrato habría sufrido la ampliación de un año, hasta junio 2026. La historia se remonta a diciembre de 2022, cuando el club se entera, por una publicación de SPORT, que futbolistas como Ángel Alarcón, Barberá, Ilias Akhomach o el propio Valle, acababan contrato esa misma temporada. A partir de ahí, el club se mueve para intentar atar a quienes consideraba estratégicos. Uno de ellos es Álex Valle, con quien sellan su continuidad.

Antes de marcharse al Andorra, vuelve a renovar con el Barça, que quiere mantenerle controlado. En ese nuevo documento es cuando se incluye la cláusula por la que, en el caso de no ser inscrito antes del 1 de agosto de 2024, su precio de salida descendería de los 30 a los

tres millones de euros.

Son muchos los clubes que han llamado a la puerta de Álex Valle. Su enorme temporada en Segunda División y su proyección le convertían en un futbolista muy apetecible. A partir del 1 de agosto lo es mucho más. Han llamado desde la Premier League, que incluso estaban dispuestos a alcanzar cifras que rondaban los diez millones de euros. También en la Liga hubo quien mostró su interés.

El de Alella, pese a todos los cantos de sirena, tiene como prioridad absoluta el Barça. Y el Barça, por su parte, por lo menos en lo que a Deco se refiere, también quiere que siga. El director deportivo se lo comunicó en una reunión a su agente el pasado mes de junio, aunque también explicó que la última palabra la tendría Hansi Flick.

La plantilla no está cerrada y el suyo es uno de los casos que tocará resolver tras la gira. Así se han comprometido todas las partes, que se verán en una reunión para exponer todas sus cartas y tomar una decisión definitiva. En el Barça no descartan ningún escenario, pero la idea es ofrecerle la renovación.



Àlex Valle tiene una cláusula de tres millones // V. ENRICH

PUBLICIDAD | 7

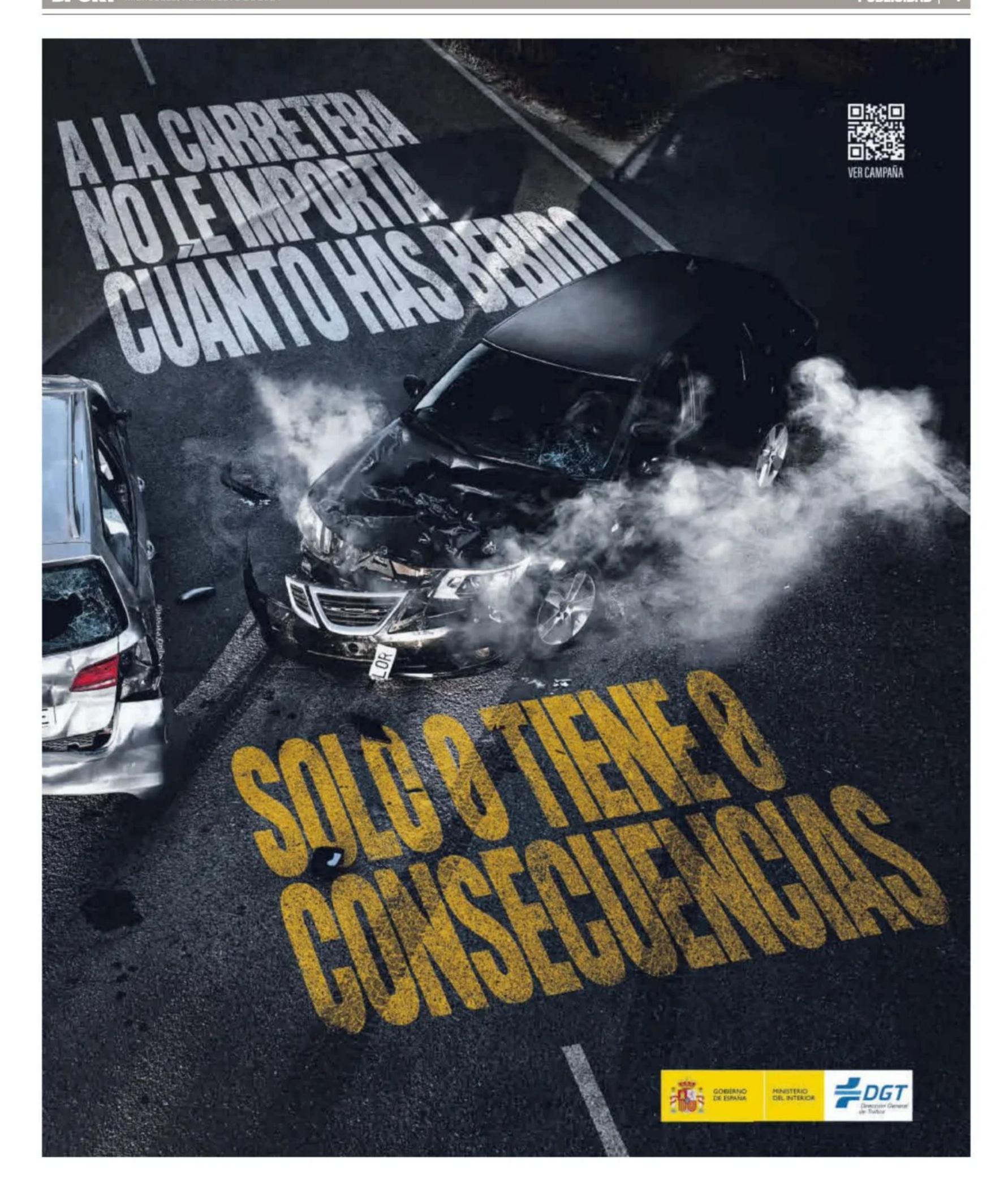

GRAN MOMENTO ASPIRA A SER UNO DE LOS TITULARES EN EL BARÇA DE HANSI FLICK

# Fermin presenta candidatura

El nuevo entrenador blaugrana está tomando buena nota del rendimiento del centrocampista andaluz, que se perfila ya como un futbolista importante para el nuevo curso con el alemán al frente del equipo

ADRIÀ FERNÁNDEZ Barcelona

Sorprendiendo en Alemania, deslumbrando en Francia y ya pensando en Barcelona. El verano que está viviendo Fermín López no lo olvidará nunca. Entró en la lista definitiva de la selección española para la Eurocopa y acabó alzando el título en Berlín. Está siendo el mejor futbolista de la selección olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024, catapultando al equipo hacia la final con medalla ya asegurada.

Sea de plata o sea de oro el metal que se cuelgue en el cuello el próximo viernes, el onubense culminará una temporada para enmarcar. En su primer año en la élite del fútbol ha demostrado -y con creces- que ya es toda una realidad: futbolista de presente y de futuro. Cerrará el curso 2023-24 con 57 partidos si participa en la final olímpica frente a Francia. A expensas de si logra elevar su contador de goles v/o asistencias, los números de Fermín están a la altura de los futbolistas más en forma del panorama actual. Son 16 goles y cuatro asistencias los que acumula hasta el momento.

Unas cifras que tienen una clara explicación, debido al gran 2024 que está ofreciendo. Mientras que en los 22 encuentros que disputó en 2023 anotó tres goles y repartió una asistencia, en los 34 que acumula este año son 13 las dianas y tres los pases de gol obtenidos.

Allá va un dato que les ayudará a contextualizar la dimensión de los registros de Fermín: ha anotado

cuatro goles más que Bellingham a lo largo de este 2024. De los 27 goles anotados en los 52 partidos que ha disputado el jugador del Real Madrid esta temporada, tan solo nueve de ellos corresponden al presente año.

MARRÓN PARA FLICK Ante tal tesitura y antes de regresar a la dinámica azulgrana, Fermín López ha enviado su candidatura para ser uno de los titulares en el Barça de Hansi Flick. La cesión de Oriol Romeu al Girona y la más que probable salida de Sergi Roberto deja con menos efectivos el centro del campo azulgrana y con más opciones para Fermín. Todo ello, sin olvidar la lesión que sigue arrastran-

## EL BLAUGRANA ESTÁ FIRMANDO UN 2024 DE MATRÍCULA, CERRANDO LA TEMPORADA CON MEDALLA ASEGURADA EN LOS JUEGOS

do el neerlandés Frenkie de Jong en su tobillo.

y como está demostrando en pretemporada, apuesta por un 4-2-3-1. En este esquema, la posición de mediapunta es la que más se adecúa al perfil de Fermín, donde tan bien está rindiendo en los Juegos Olímpicos: cuatro goles y dos asistencias en los cinco partidos disputados.

En el enganche, precisamente, también es uno de los lugares donde Dani Olmo despliega mejor su fútbol, aunque él mismo ha reiterado que se encuentra cómodo en cualquiera de las posiciones de ataque. Otra de las carpetas a gestionar será la de Pablo Torre, quien está realizando una más que notable pretemporada en la mediapunta del equipo. Su futuro en el club no está garantizado y el 'overbooking' en dicha posición -donde también pueden actuar Pedri, Gavi y Gündogan- podría empujar al cántabro a la rampa de salida.

Fermín está siendo uno de los grandes protagonistas de la selección olímpica // AP

# El jugador ya ha avanzado que piensa recortar sus vacaciones

Fermín es el único de los azulgranas que no ha tenido vacaciones hasta el momento, pues estuvo en la Eurocopa. Eric Garcia y Cubarsí sí pudieron gozar de unos días antes de la cita olímpica. Pero el de El Campillo está deseoso de conocer al nuevo técnico azulgrana, Hansi Flick, y ya ha asegurado que piensa recortar sus vacaciones, así que no sería de extrañar que estuviera incluso para el arranque liguero.





BARÇA ATLÈTIC SU SITIO ESTÁ TEMPORADA ESTÁ EN EL FILIAL DE SALIDA

# Darvich, a fuego lento

En el Barça se le diseñó un plan específico para ir asimilando los conceptos de un fútbol muy distinto al que estaba acostumbrado

GERMÁN BONA Barcelona

Entre los principales nombres que se barajaban desde los despachos del club para la gira norteamericana no sobresalía el de Noah Darvich hasta que se confirmó la llegada de Hansi Flick al banquillo del primer equipo. Entonces, fue el propio técnico alemán quien quiso arrancar la pretemporada con su compatriota y 'testarlo' también en los primeros partidos amistosos y ante rivales de gran nivel.

En la gira, hay nombres que se han visto propulsados de forma meteórica. Sin duda, los dos más notorios son Marc Bernal y Pau Víctor, pero también ha dado mucho de que hablar Toni Fernández tras sus grandes minutos contra el Manchester City o Álex Valle y su reivindicación en

# LA PROGRESIÓN DEL ALEMÁN, AL QUE HANSI FLICK SE HA QUERIDO LLEVAR A LA GIRA, SIGUE CONTROLADA AL MILÍMETRO

el clásico.

De calidad va sobrado Noah Darvich, pero su irrupción se está cocinando a un fuego más lento y controlada al detalle. Y no solo ahora, sino desde que llegó. Capitán de la selección sub-17 alemana campeona del mundo en diciembre de 2023, en el Barça se le diseñó al de Friburgo un plan específico para ir asimilando los conceptos de un fútbol muy distinto al que estaba acostumbrado a jugar y fue entrando de manera paulatina

en el Barça Atlètic. Con Rafa Márquez participó en 21 partidos, marcó un gol y repartió dos asistencias.

Su sitio esta temporada está en principio en el filial para, con solo 17 años (cumplirá la mayoría de edad el próximo 25 de septiembre), seguir creciendo. Flick, fiel a la confianza que le profesa, le ha dado minutos en los dos partidos jugados hasta ahora: media hora contra el Manchester City y algo menos de 15' en el clásico.

En ambas apariciones, Noah se ubicó en la mediapunta (ante los de Guardiola acabó en el doble pivote) y certificó que es un futbolista que atesora una gran calidad, sobre todo en el último pase, elegancia y poderío físico. Acciones como el descomunal pase en profundidad que le puso a Guille Fernández en el clásico son su mejor carta de presenta-



ción. Tiene todas las cualidades para triunfar, pero también todavía mucho camino por recorrer.

A nadie le cabe duda de que Darvich será, con el tiempo, un futbolista muy importante para el Barça. No en vano, el club pagó el pasado verano 2,5 millones de euros al SC Freiburg, le firmó por tres temporadas (hasta 2026) y le impuso una altísima cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

Que Flick sea el entrenador del primer equipo es una ventaja para Darvich, que, además, es muy inteligente y domina varios idiomas. Pero no le garantiza la continuidad en la plantilla, y menos en una posición, la de mediapunta, en la que hay un evidente 'overbooking'. Darvich dispuso de algo menos de quince minutos en el clásico // VALENTÍ ENRICH



10 BARÇA MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 SPORT

'CASO NEGREIRA' DURANTE SEIS MESES MÁS

# La Fiscalia pide al juez que prorrogue la investigación

Sostiene que aún no se han practicado las declaraciones de los imputados, entre ellos los expresidentes del Barça Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell

EFE Barcelona

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del 'caso Negreira' que prorrogue por otros seis meses la investigación, dado que aún está pendiente tomar declaración a los imputados y no será posible dar por cerrada la causa antes del próximo 1 de septiembre.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el ministerio público se une a la solicitud de prórroga que ya planteó el Real Madrid, acusación particular en el 'caso Negreira', y pide que la causa se alargue hasta el próximo mes de marzo.

La semana pasada, el juez instructor Joaquín Aguirre comunicó a las partes que la última prórroga de la investigación que decretó finaliza el próximo 1 de septiembre y les recordó que el mes de agosto es hábil a los efectos de presentar escri-

tos para que la causa se alargue. En su escrito, el fiscal Ricardo Sanz-Gadea argumenta que no a va ser posible finalizar la investigación antes del próximo 1 de septiembre, dado que aún no se han practicado las declaraciones de los imputados, entre ellos los expresidentes del Barça Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.

En ese sentido, recuerda el ministerio público que el juzgado todavía no había fijado las declaraciones de los investigados, porque se estaba "a la espera del informe de la Guardia Civil sobre el 'caso Negreira' y era imprescindible que las partes tuvieran conocimiento



de su contenido".

La Guardia Civil ha entregado esta misma semana al juez su atestado, en el que pone en duda que los 7,5 millones de euros que el Barça abonó al exvicepresidente del

EL FISCAL ARGUMENTA QUE NO A VA SER POSIBLE FINALIZAR LAS PESQUISAS ANTES DEL PRÓXIMO 1 DE SEPTIEMBRE Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Nagreira correspondieran a informes arbitrales, puesto que no los utilizó ningún departamento del club, incluido el cuerpo técnico.

Enriquez

Negreira,

saliendo de

la Ciutat de

la Justícia

// DANI

BARBEITO

PAGOS No obstante, el instituto armado sigue sin determinar la finalidad última de los pagos a Negreira en su informe, que apunta también que la justificación del exvicepresidente del CTA de que el Barça le pagaba para garantizar decisiones neutrales de los árbitros es "anómala e incongruente".

A PRUEBA HA VUELTO A GHANA



David Oduro, en el vestuario del Barça

# David Oduro deja una gran impresión

El lateral izquierdo, de 17 años, ha terminado la prueba en el cuadro barcelonista tras caducarle el visado

SERGI CAPDEVILA

Contamos en SPORT hace unos días que estaba a prueba en el Barça

una perla africana de 17 años. David Oduro, lateral izquierdo ghanés, se entrenó durante una semana con el Juvenil B de Pol Planas. Venía ya de estar tres semanas en el Chelsea también a prueba y terminaba ese 'tour' por el viejo continente.

El Barça le había pedido que prorrogara su estancia en la Ciudad Condal, pero le caducaba el visado. De esta forma, Oduro está ya de nuevo en Ghana ejercitándose con su club, los Accra Lions, donde es un fijo con el equipo de la Premier League del país africano. Desde noviembre, David es titularísimo en el cuadro ghanés e incluso sabe ya lo que es marcar en la máxima categoría.

En SPORT charlamos con el 'scouter' ghanés Vinyl Tong para conocer un poco más al jugador: "Por su perfil y características, recuerda a Alphonso Davies. Potente en los duelos, llegador nato, con una gran conducción rompiendo líneas... saldrá seguro este verano, necesita dar el salto".

Potente, con una gran conducción, David, según hemos podido saber, ha dejado una gran impresión. Ha sorprendido por su potencia física. De ahí que se le pidiera que prorrogara su estancia. Hizo buenas migas con Landry Farre, recientemente convocado por la selección sub-17 española.

Oduro cumple los 18 años el 12 de junio, por lo que a partir de este verano podría ser contratado por cualquier club del viejo continente. También el Bayern estaría monitorizándolo (el propietario de los Accra Lions es Lothar Matthäus).

Saldrá seguro este verano y veremos si el Barça decide mover ficha próximamente. No faltará competencia. De hecho, el entorno del jugador ya ha recibido acercamientos de clubes europeos. Por ejemplo, del Bayer Leverkusen.





= PRENSA IBERICA

SPORT MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 BARÇA

# **TRIBUNA** 1



# Más competencia desleal

al lo tienen los clubes tradicionales por muy saneados que estén. Cuando el Barça recupere fuelle, equilibre sus finanzas y salga al mercado a batirse por las grandes estrellas, se encontrará con un panorama desolador. A los clubes-Estado regados de fondos

soberanos y capital público, hay que unirles ahora el fenómeno de la multipropiedad, que, a la práctica, es una gran máquina de ingeniería financiera que altera el mercado y que domina todos los ciclos deportivos.

Un ejemplo de ello es el Chelsea, que Roman Abramovich tuvo que venderse a toda pastilla por las sanciones del Reino Unido a raíz de la invasión rusa de Ucrania. El consorcio BlueCo. liderado por **Todd Boehly** y por la empresa de inversiones Clearlake Capital, se hizo con el control del club de Stamford Bridge. El movimien-

to fue la punta de lanza de un ambicioso proyecto que se materializó con la compra del Racing de Estrasburgo, en Francia. Hay interés en adquirir entidades en Portugal, Argentina, Brasil y Bélgica.

El nuevo Chelsea, que copia el modelo del City, dinamitó el mercado con fichajes de nuevo rico. En 2023, marcaron paquete gastándose 237 millones de euros solo en

la pareja de centrocampistas Enzo Fernández (Benfica) y Moisés Caicedo (Brighton). Continúan a todo trapo. Los 'blues', que se mueven como un elefan-

te en una cacharrería, han cogido el relevo del City en Sudamérica, donde están haciendo inversiones macizas y disparando a todo lo que se mueve. En el último año y medio han fichado siete 'joyas' con las que se han gastado casi 150 millones de euros en traspasos, a lo que hay que sumarle las correspondientes comisiones. En este pe-

ríodo, por ejemplo, el Barça ha invertido 30 'kilos' con Vitor Roque.

El Chelsea va por anticipación, bloqueando el mercado, sin importarle el riesgo deportivo y financiero de cada operación. Han fichado dos futbolistas que van para crack y que solo tendrá en el próximo verano: el ecuatoriano **Kendry** Páez (Independiente del Valle), que lo cerraron cuando tenía 15 años, y el extremo zurdo **Estevao** (Palmeiras), por el que pagarán más de 61 millones con

variables incluidos. Ya tienen bloqueado a Gabriel Mec (Gremio), de 16 años, que representa **Neymar** padre, que costará 24 'kilos' y solo podrán tener en 2026. Mientras, el pivote Andrey Santos (ex-Vasco da Gama) y Ángelo Gabriel (ex-Santos) afrontan su segunda temporada en Estrasburgo, donde acaba de llegar el extremo izquierdo colombiano Óscar Perea (At. Nacional). Y el '9' Deivid

> Washington (ex-Santos) tiene su futuro indefinido tras jugar en el juvenil de los 'blues'... Es un suma y sigue. Es imposible competir con ellos.



# España rubrica la 'triple corona'

España llegó a la Eurocopa de Polonia y Ucrania de 2012 como defensora del título y flamante campeona del mundo, pero con el ambiente muy enrarecido entre los internacionales por las agrias y polémicas batallas que el Barça de Pep Guardiola tuvo que librar ante el Real Madrid de José Mourinho. Tal era la situación que los capitanes de ambos equipos, Xavi e Iker Casillas, se reunieron antes de aquella cita para rebajar la tensión y unir esfuerzos.

El seleccionador, Vicente del Bosque, supo lidiar con todo aquel caldo de cultivo y con la lesión de

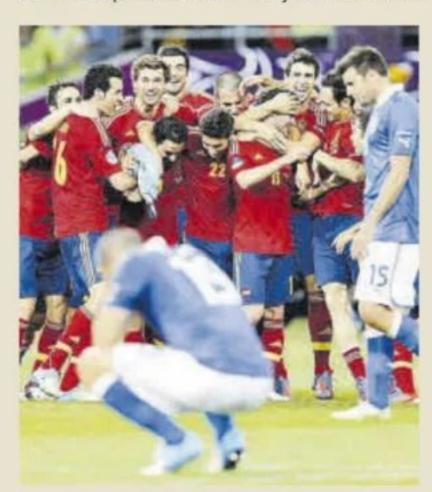

su máximo goleador, David Villa, para llevar a la selección a convertirse en la primera en conquistar tres grandes torneos de forma consecutiva. Y además, lo hizo rubricando aquella gesta con la mayor goleada que se haya visto en una final del máximo torneo continental por selecciones. Dos récords que aún no ha igualado ninguna otra. España se impuso a Italia por un contundente 4-0 con una exhibición de fútbol que rubricaron David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres y Mata. El combinado de Del Bosque empezó el campeonato con un empate ante su rival en la final (1-1). Después derrotó a Irlanda (4-0) y Croacia (1-0) para cerrar la fase de grupos como primera. En cuartos se deshizo de Francia (2-0) y en semifinales doblegó a Portugal (0-0) en la tanda de penaltis (4-2).

A los clubes-Estado se une la multipropiedad: el Chelsea está arrasando Sudamérica



**DIRECTOR:** Joan Vehils

JOAQUIM PIERA

Subdirectores: David Boti, Albert Masnou, Lluís Miguelsanz, Xavier Ortuño y Iulene Servent

ÁREAS:

Barça: Tomàs Andreu, Jordi Carné, Juan Manuel Díaz y Víctor González Fútbol/Polideportivo: Albert Briva, Javier Giraldo y Lluís Payarols

Multimedia: Miki Soria Canales: Jordi Delgado, Sergi Graell y Rubén Moreno Edición impresa: Angels Fàbregues y Jonathan Moreno EDITADO POR EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.U.

Director General de Prensa Ibérica para Catalunya y Baleares: Fèlix Noguera Director de Marketing: Alex Bescós

Publicidad Nacional:

Fernando Vázquez Publicidad Catalunya: Mercedes Otálora Redacción: Avinguda Gran Via de L'Hospitalet, 163-167, 08908 L'Hospitalet de Llobregat.

Telf. 93 227 94 00 Publicidad: Prensa Ibérica 360. Avinguda Gran Via de

L'Hospitalet, 163-167. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Telf. 93 265 53 53 Muñoz Seca, 4 - 28001 Madrid, Telf. 91 436 37 70 Distribución:: Logística de Medios Cataluña

Suscripciones y Atención al cliente: Telf 932222722 Depósito legal: B-37015-1979

# + FUTBOL



ATLÉTICO OMORODION Y JOAO FÉLIX, PALANCAS PARA FICHAR A LA 'ARAÑA'

# Julian Álvarez, más cerca que nunca del Atlético

El club rojiblanco quiere hacer caja con la venta de algunos futbolistas para tratar de abordar el fichaje del argentino, la guinda del pastel del nuevo y atractivo proyecto colchonero que podría llegar por una cantidad cercana a los 95 millones de euros

ALBERT GRACIA Barcelona

La bomba explotaba en la tardenoche del lunes, cuando el diario 'Olé' afirmaba en una de sus informaciones que el Atlético de Madrid estaba muy cerca de cerrar ya el fichaje de Julián Álvarez. Un traspaso que podría concretarse por una cantidad cercana a los 95 millones de euros entre fijos y variables. El club rojiblanco había decidido que el argentino tenía que ser la guinda del pastel al nuevo proyecto que está armando Simeone, con piezas ya firmadas como Le Normand, Sorloth o el inminente Gallagher. Y la 'Araña' lo vería con buenos ojos.

Simeone le promete ser uno de los grandes capitanes del barco, compartiría vestuario con algunos de sus compatriotas con los que se ha convertido en campeón del mundo y de América, y podría convivir con su familia, que tiene pensado mudarse a Madrid ya que el permiso de residencia en Manchester habría expirado. Todo parece bien encaminado. Una suma por el traspaso cuantiosa, un futbolista que ganaría protagonismo y un City que percibiría un enorme pellizco por un futbolista que no ha sido un intocable. Sin embargo, y pese a que la oferta sería estratosférica y podría satisfacer las necesidades del City, sobre todo después de que Julián haya declarado por activa y por pasiva que buscaría una salida de no tener mayor protagonismo en el equipo, aún queda mucho trabajo por hacer, especialmente en el Atlético. El primer cometido y más



Julián Álvarez tendría muy avanzada su llegada al Atlético de Madrid por una cantidad cercana a los 95 millones entre fijos y variables // EFE

# Más de 200 millones invertidos

El Atlético de Madrid se va a gastar más de 200 millones de euros en este mercado ante la sorpresa generalizada porque desde dentro del club la información que siempre se ha filtrado es que no había dinero para afrontar este dispendio. La realidad es que la entidad rojiblanca llevaba un par de años gastando menos de lo que recibía por sus ventas. Este verano ya ha ingresado más de 20 millones en dos operaciones: 13 por el traspaso de Morata al Milan y 8,5 por el de Soyüncü. Por delante hay una fina ingeniería financiera para rebajar el im-

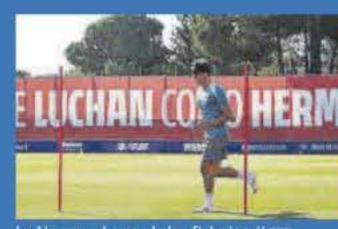

Le Normand, uno de los fichajes // EFE

pacto de las fichas de los refuerzos en la masa salarial del club, además de buscar las condiciones de pago más viables para el club con amortizaciones largas.

# SIMEONE LE PROMETE SER UNO DE LOS GRANDES CAPITANES DEL BARCO Y JUGARÍA CON ALGUNOS DE SUS COMPATRIOTAS

importante, encontrar la vía de financiación para poder acometer un fichaje de esa magnitud.

### **FALTA DINERO EN CAJA Ahora**

mismo, y teniendo en cuenta que el Atlético ya ha gastado y gastará un buen dinero en sus incorporaciones ya cerradas o casi cerradas, no parece que haya demasiado dinero en caja, sobre todo para poner un fijo que irá hasta los 60 millones de euros por Julián.

Así, la dirección deportiva tiene muy claro que tocará vender primero de todo. Y dos nombres están encima de la mesa para esa empresa: Samu Omorodion y Joao Félix. El internacional español en categorías inferiores se ha revalorizado y de qué manera tras su buena temporada en el Alavés y viene siendo un nombre habitual en este mercado de fichajes para algunos de los grandes de la Premier League. West Ham o Chelsea parecen los más interesados en un delantero que aún puede explotar más y por el que pagarían una buena cantidad de dinero.

El portugués, por su parte, sigue teniendo cartel, pero el Atlético sigue esperando ofertas. Lo ha tasado en unos 60 millones de euros, pero de momento nadie ha osado poner esa cantidad de dinero por un futbolista que ha ido perdiendo valor semana tras semana. Además, el hecho de que el club rojiblanco lo haya puesto en la rampa de salida de forma tan pública tampoco ayuda para sacar un buen pellizco por él.

Sin embargo, con lo que pueda aportar su marcha, sumado a lo que deje Omorodion, el Atlético sí estaría en condiciones financieras de acometer ese ansiado fichaje de Julián Álvarez. Después, tocaría ponerse de acuerdo con la 'Araña' en los pertinentes vínculos contractuales.

El argentino se ha puesto más o menos a tiro queriendo salir del City para ser más protagonista y el club rojiblanco no va a dudar en una incorporación totalmente estratégica. **GIRONA** ESPECIALMENTE ILUSIONADOS POR SU LLEGADA

# Presente y futuro neerlandés

Van de Beek y Misehouy, después de haber debutado ya en esta pretemporada, fueron presentados ayer de forma oficial

### ALBERT GRACIA

Barcelona

Unas semanas después de sus respectivas llegadas, el Girona presentó a Gabriel Misehouy y Donny van de Beek como nuevos jugadores del club 'gironi'. Ambos llegan para afrontar el enorme reto de competir en la Champions, pero lo harán en condiciones bien distintas.

El primero es una apuesta de club a largo plazo. El segundo aterriza para competir desde ya y demostrar que aún puede ser el que maravilló en el Ajax. Sean jugadores de futuro o de presente, los dos centrocampistas neerlandeses se han mostrado ilusionados con su llegada a Girona.

Misehouy fue el primero en ser presentado. Después de que Ouique Cárcel asegurara que "lo conocemos desde hace un par de años. Tiene un talento especial. Vimos una oportunidad de poder entrar y es un jugador que me gusta mucho. Necesita su tiempo, necesita adaptación", le llegó el tumo de hablar al joven neerlandés. Viene con ganas de aprender, y sobre todo de mejorar.

"El Girona hizo una enorme temporada y mi estilo encaja. Espero convertirme en un gran jugador. Es un gran club, especialmente para los más jóvenes. La Champions es un plus, algo muy bonito de jugar, pero hubiera venido igualmente. Girona es un gran club para seguir creciendo", precisó el joven centrocampista.

Sobre dónde se siente más cómodo. Misehouy aseguró que "puedo jugar en muchas posiciones del centro del campo. Donde me siento más cómodo es de centrocampista ofensivo. También puedo jugar de lateral".

**MEJORAR EN DEFENSA** Ya con el proceso de adaptación en marcha, tanto en el sistema de juego como en el clima y el idioma, Gabriel quiso destacar también las charlas que está teniendo con Míchel para mejorar. El técnico le pide, sobre todo, más en defensa: "Quiero tener los máximos minutos posibles. Míchel me ha remarcado la necesidad de mejorar en defensa para poder ser un mejor jugador y más completo".

El segundo en salir en rueda de prensa fue Donny van de Beek. Con una

#### MISEHOUY

La Champions es un plus, algo muy bonito de jugar, pero hubiera venido al Girona igualmente

### VAN DE BEEK

## Estoy muy confiado en que podremos tener éxitos en todas las competiciones este año

sonrisa de oreja a oreja, el neerlandés tiene claro que esta debe ser su temporada. Viene de pasar varias campañas muy complicadas y en Girona espera recuperar su mejor versión. "Gracias a la gente del club por traer-

me. Es un gran proyecto y una gran oportunidad. Voy a darlo todo por triunfar aquí. Vi muchos partidos de la temporada pasada e hicieron un gran fútbol, parecido al mío. Es un nuevo paso, un nuevo proyecto. Estoy muy contento con el club y un gran reto. Ajax es pasado, un gran pasado pero ya solo pienso en el presente aquí. Quiero triunfar aquí", indicó Donny.

SU MEJOR VERSIÓN Sobre cuando llegará su mejor versión, precisó que "espero que lo antes posible. Para mí lo importante es entrenar muy fuerte, acostumbrarme a los automatismos y a la forma de jugar del equipo. Estoy convencido de que daré lo mejor de mí y muy confiado en que podremos tener éxitos en todas las competiciones este año".

Donny van de Beek, durante su presentación como nuevo jugador rojiblanco // GIRONA FC



ESPANYOL CUARTO AMISTOSO ANTE EL SABADELL EN LA NOVA CREU ALTA (20.00 H)

# A recuperar el olfato goleador

MARC GÁZQUEZ

Barcelona

No cesa la actividad en la pretemporada y el Espanyol disputa hoy (20.00 h) en la Nova Creu Alta un nuevo partido de preparación antes del debut en LaLiga contra el Valladolid. Esta vez, el cuadro perico tendrá delante a un rival de inferior categoría como el Sabadell, que esta temporada competirá en la Segunda RFEF.

Los de Manolo González guieren ratificar las sensaciones de los anteriores amistosos disputados. En los tres test de pretemporada jugados, el Espanyol

no ha recibido ni un solo tanto en contra, mostrando claros signos de fortaleza en la parcela defensiva del equipo. El problema radica en la faceta goleadora del equipo, cuyo peso recae todo sobre Javi Puado. El enfrentamiento ante el Sabadell puede ser prolífero para que los actuales atacantes del equipo ganen confianza viendo portería, puesto que jugarán ante un rival de tres divisiones inferiores. Manolo tiene disponible a toda la plantilla, a excepción de Joan García, que está disputando los Juegos, y Edu Expósito, que sigue recuperándose de la su lesión.



Entrenamiento previo al partido // RCD ESPANYOL

14 | + FÚTBOL | MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 SPORT

**REAL MADRID** SILENCIO EN LA PORTERÍA BLANCA

# Mendes desafía a Florentino con Lunin

El portero calla mientras el club espera que se pronuncie, porque acaba contrato el próximo verano y el Real Madrid quiere que renueve o venderlo

FERMÍN DE LA CALLE

La pretemporada del Real Madrid transcurre con normalidad en tierras estadounidenses, a falta de que Kylian Mbappé se incorpore a los entrenamientos, tras el regreso de la gira. Sin embargo, hay un asunto que está enrareciendo el ambiente de la concentración. La situación en la portería, que ya acabó incomodando al vestuario en el final de temporada, sigue siendo un problema. Andriy Lunin finaliza contrato la próxima temporada y no ha comunicado al club su intención, por más que el Madrid le informó de su interés de renovarlo. Algo que no se ha traducido finalmente en un acuerdo porque ha entrado en escena el hombre que tiene en jaque al club blanco. Un viejo amigo que hoy no es bienvenido en el Bernabéu: Jorge Mendes.

Ante el interés del Madrid por renovar a Lunin, el portugués, agente del portero desde abril, ha exigido minutos aprovechando el buen desempeño del ucraniano durante la baja por lesión de Courtois, Pero Ancelotti se mantiene firme en su gestión del vestuario y, en lo tocante a la portería, Courtois es su portero. Algo que quedó de manifiesto en la final de la Champions, en la que el belga fue titular después de pasar toda la temporada lesionado. Lo que molestó mucho a un Lunin que desde ese día tiene una postura incómoda para el club.

el Real Madrid jugó con el Barcelona el clásico de pretemporada y Lunin lo vio en el banquillo. 'Carletto' no le dio ningún minuto. El propio meta belga se refería al asunto a la conclusión del encuentro: "Entiendo que Andriy quiere jugar. Tiene que elegir lo mejor para su carrera". Declaración que concluyó con una frase que le abre la puerta a una salida: "Es un gran portero y se merece lo mejor".

El calendario sigue consumiendo días y el reloj corre en contra del club, que quiere dejar resuelta la situación



lo antes posible. Lunin tiene ofertas encima de la mesa y Mendes tiene la sartén por el mango porque debe decidir si el ucraniano sale o se queda. En caso de marcharse, el destino elegido debe recibir el visto bueno del Madrid, que pedirá una cantidad por su traspaso. Si se queda, el club blanco solo contempla que lo haga renovando, porque no quiere que salga gratis la próxima temporada y perder una oportunidad de ingresar dinero después de su revalorización.

KEPA, EL ELEGIDO Si finalmente sale, el Madrid ya tiene elegido su sustituto. Será Kepa Arrizabalaga, un portero cuya actitud gustó mucho a Ancelotti la pasada campaña por-

que, pese a perder la titularidad, no dejó de trabajar y no puso mala cara. Kepa, que acaba contrato en 2025, quiere salir de Stamford Bridge y su prioridad es regresar al Real Madrid ante una eventual salida de Lunin. De hecho, el portero vasco ha desechado una sustanciosa oferta de Arabia. Todo está en el aire y en esta ocasión tiene la sartén por el mango Jorge Mendes, quien está echando un pulso a Florentino Pérez utilizando a un Lunin que tiene poco que ganar en esto. Sabe que no va a jugar en el Real Madrid mientras esté Courtois y cada día que retrase su decisión de salir le será más difícil encontrar una portería libre en los grandes clubes de Europa.

Lunin, en mitad del pulso entre Florentino y Mendes // EFE VALENCIA A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DEL ATLÉTICO

# El Valencia decide apartar a Javi Guerra por precaución

El medio entrena al margen para evitar lesiones que puedan condicionar un posible traspaso

El Valencia continúa trabajando con la intención de llegar al debut liguero del próximo día 17 ante el FC Barcelona en el mejor estado de forma posible. Hasta el momento, las sensaciones del Valencia son muy preocupantes, pero fuera de los malos resultados en pretemporada, el mercado de fichajes del Valencia no está siendo especialmente ilusionante. El club únicamente ha firmado a Rafa Mir. Stole Dimitrievski y Dani Gómez, mientras que parece estar cerca de perder una pieza muy importante del esquema del 'Pipo' Baraja.

Valencia y Atlético de Madrid ya llegaron a un acuerdo para el traspaso de Javi Guerra por 25 millones fijos más 5 'kilos' en variables, además de un 15% de una futura venta del futbolista. No obstante, el traspaso sigue en 'stand by' a la espera que el club colchonero decida si finalmente apuesta por el mediocampista valencianista o prefiere cerrar el fichaje de Gallagher, del Chelsea.

A la espera de esta decisión, el Valencia ha decidido apartar a Javi Guerra de los entrenamientos del equipo por protocolo de seguridad. En estos momentos, el talentoso jugador entrena al margen y seguirá un plan específico para evitar lesiones o contratiempos que puedan complicar el futuro traspaso.

otras novias En caso de caerse la opción del Atlético de Madrid, Javi Guerra tiene más pretendientes detrás de él. En ese sentido, la Real Sociedad o el Girona también han mostrado interés por hacerse con los servicios del jugador valenciano.



Javi Guerra se entrena al margen del grupo // VALENCIA CF

**SEVILLA** VIO PUERTA ANTE EL FULHAM 4 MESES DESPUÉS

# Un nuevo comienzo para Isaac Romero en el Sevilla

Uno de los nombres que llegan al arranque de la próxima temporada con más optimismo es el de Isaac Romero. El delantero sevillista, tras perderse el tramo final de la pasada campaña por una lesión de gravedad, tiene una oportunidad de oro para dejar atrás el mal sabor de boca para, de esta manera, arrancar de la mejor manera posible este nuevo año.

En el amistoso del pasado lunes ante el Fulham, Romero presentó su candidatura a ser el delantero referencia del Sevilla con dos goles. Estos tantos, más allá de darle una alegría al equipo, sirven para que el canterano sevillista gane confianza. El delantero vio puerta casi cuatro meses después. "Muy contento, ya tocaba ayudar al equipo con goles y estoy contento por hacerlo en el campo. Los goles te dan esa motivación de ayudar al equipo, que venía sin marcar ninguno. Estoy contento por el trabajo y por adaptarnos a lo que nos pide el entrenador lo mejor y lo más rápido posible", declaró tras el duelo.

SPORT MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 + FÚTBOL | 15

**POLONIA** POR ALTERCADOS NOCTURNOS

# Arrestados dos árbitros polacos

La UEFA, al conocer el escándalo, decidió apartarles del partido de Champions League entre Dinamo de Kiev y Rangers, donde eran los encargados de la sala VAR

IKER KIND Barcelona

Ayer por la noche se disputó un partido de la previa de la Champions League entre Dinamo de Kiev y Rangers y ya hubo controversia incluso antes de que se pusiera el balón en juego. Y es que los árbitros polacos Bartosz Frankowski y Tomasz Musial fueron detenidos la madrugada del lunes por la policía de Lublin (Polonia).

Según confirmó la federación de Polonia y la propia UEFA, los árbitros, que eran los encargados de la sala VAR ayer por la noche, fueron arrestados por robar una señal de tráfico a primeras horas de la mañana, además de provocar altercados noctumos.

Bartosz y Tomasz, que se encontraban bajo los efectos del alcohol, fueron trasladados a un centro de recuperación de la sobriedad, una práctica utilizada en muchos lugares de Europa cuando el delito no se considera lo suficientemente grave como para ser encerrado en una celda.

"Alrededor de la 1:40 a.m. recibimos un aviso de tres hombres que portaban una señal de tráfico por la calle y que la llevaron a un centro comercial. Agentes de policía fueron enviados al lugar. Los individuos estaban borrachos y tenían más de 1,5 miligramos por litro de alcohol en sangre. Los llevaron a una estación de sobriedad", confirmó Kamil Golebiowski, responsable de prensa de la Jefatura de la Policía Municipal de Lublin.



### SIN ARBITRAR EN EL VAR La UE-

FA también actuó con rapidez y reemplazó a los dos colegiados por sus compatriotas Tomasz Kwiatkowski y Pawel Malec. La federación polaca tomó cartas sobre el asunto e inició una investigación sobre lo ocurrido. "El Colegio de Árbitros de la Federación Polaca de Fútbol realizará un análisis detallado de la situación en relación con las denuncias de comportamiento inadecuado de dos árbitros de la Ekstraklasa (Liga polaca) que debían trabajar durante el partido de clasificación de la liga de Campeones entre el Dinamo de Kiev y el Rangers FC. Si se confirma la anterior información, el Colegio de Árbitros solicitará al Secretario General de la federación la rescisión de los contratos con los árbitros. El caso también se remitirá al Comité Disciplinario de la Federación Polaca de Fútbol, que podrá decidir imponer otras consecuencias disciplinarias", informó.

Bartosz Frankowski, durante un partido amistoso en noviembre // EFE

### CHAMPIONS LEAGUE TERCERA RONDA (IDA)



Mourinho, obligado a remontar para no despedirse de la Champions // FENERBAHÇE

# Mourinho, contra las cuerdas

EFE Barcelona

Con un tanto de Zhegrova en el tiempo añadido, el Lille superó por la mínima al Fenerbahçe de Mourinho (2-1) y dio un paso hacia la cuarta ronda de clasificación de la Champions, a la que el Salzburgo, gracias a un doblete de Kjaergaard, también se acercó tras superar al Twente (2-1).

El Lille vivió en el alambre hasta el minuto 91, cuando Zhegrova apareció para firmar un remate desde fuera del área que acabó con la resistencia del Fenerbahçe. Antes, en la primera parte, Tiago Santos adelantó al Lille e Irfan Kahveci empató en el minuto 80.

En el Azersun Arena, el Ludogorets firmó una victoria muy valiosa en su visita al Qarabag. Ganó 1-2, con los tantos de Dinis Almeida y Caio Vidal. Juninho recortó distancias para el conjunto de Azerbaiyán, que no pudo empatar el partido. El PAOK, con un acierto de Rahman Baba en el último cuarto de hora.

### **CHAMPIONS LEAGUE**

| TERCERA RONDA (IDA)               | RESULTADO |
|-----------------------------------|-----------|
| Qarabag-Ludogorets                | 1-2       |
| Malmö-PAOK                        | 2-2       |
| Midtjylland-Ferencvárosi          | 2-0       |
| Sparta Praga-FCSB                 | 1-1       |
| Dinamo de Kiev-Rangers            | 1-1       |
| Lille-Fenerbahçe                  | 2-1       |
| Salzburgo-Twente                  | 2-1       |
| Slavia Praga-Union Saint-Gilloise | 19.00 H   |
| Slovan Bratislava-APOEL           | 20.30H    |
| Jagiellonia Białystok -Bodo/Glimt | 20,45H    |

consiguió empatar en su visita al Malmö (2-2). Mejor le fue la jornada al Midtjylland, que solventó el partido de ida ante el Ferencvárosi con un resultado que podría ser decisivo (2-0).

El Dinamo de Kiev y el Rangers, con los tantos de Yarmolenko y Dessers, sellaron un empate (1-1), mismo resultado firmaron el Sparta Praga y el Steaua. Joyskim Dawa, para la escuadra rumana, y Victor Olatunji, para la checa, dieron en la diana y la eliminatoria se decidirá en la vuelta.

### INGLATERRA ESTÁN EN LA LISTA DE CANDIDATOS PARA DIRIGIR A LA SELECCIÓN BRITÁNICA

# Tuchel y Pochettino gustan a Inglaterra



Pochettino, en la lista de los 'Three Lions' // EFE

MARC GÁZQUEZ Barcelona

La selección de Inglaterra se volvió a quedar a las puertas de conseguir un título. Esta vez, los 'Three Lions' perdieron la final de la Eurocopa ante España. El gran señalado sin duda fue el seccionador Gareth Southgate, que dejó el cargo este mismo verano. Ahora, la responsabilidad es para la Federación Inglesa, que debe buscar un reemplazo que pueda estar a la altura de lo que demanda el puesto. No tardaron en salir los primeros candidatos con Eddie Howe, técnico del Newcastle, y Graham Potter, sin equipo en estos momentos, a la cabeza. No obstante, en las últimas horas, el medio 'The Guardian' ha apuntado dos nombres más. Se trata de Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino. El entrenador alemán abandonó la disciplina del Bayern de

Múnich tras finalizar la temporada anterior sin poder levantar ningún título. Por su parte, el técnico argentino dijo adiós al Chelsea después de no cumplir con las expectativas del club 'blue', quedando muy alejado de las primeras posiciones de la Premier League.

16 | + FÚTBOL | MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 SPORT

SEGUNDA RFEF LOS EGARENSES AFRONTAN LA TEMPORADA CON ESPERANZA

# El Terrassa alcanza los 542 socios y se ilusiona

Ambicioso proyecto en el Olímpic, con muchas ganas de abandonar el cuarto escalón del fútbol español y con los años en Segunda todavía muy presentes

ÁREA 11 Barcelona

El Terrassa FC quiere volver a crecer. La campaña 2024-25 será la cuarta consecutiva para la entidad en la Segunda RFEF, el cuarto escalón del fútbol español, pero el club confía en un proyecto de crecimiento lento pero seguro para reverdecer los laureles egarenses. Las tres temporadas en Segunda A a principios de este siglo, entre 2002 y 2005, continúan muy frescas en la memoria de muchos aficionados 'coloraos', pero el primer paso ha de ser conseguir el ansiado salto a Primera Federación.

La respuesta de la afición es pri-

# LA CUARTA CAMPAÑA **EN SEGUNDA RFEF** TRAS EL REGRESO DESDE LAS CATACUMBAS SUENA A ILUSIÓN POR SUBIR

mordial ante un plan ambicioso, y de momento ya son 542 los socios con los que cuenta el Terrassa, cuya campaña estival de abonados lleva un lema como 'Toquem el cel'. Los precios de la campaña son los mismos que la temporada anterior, con ofertas desde 25 euros.

### FICHAJES CON CLASE EL

Terrassa FC sigue contando con Chus Trujillo como técnico. Los refuerzos de cara a la nueva tempo-



rada son interesantes, con experiencia en Primera RFEF como es el caso de Víctor Sanchís, Borja López o Robert Simón, y con llegadas desde el extranjero que apuntan alto. El centrocampista griego Oikonomidis y el delantero centro neerlandés Van den Heerik ya han marcado incluso su primer tanto con la elástica rojilla en el primer triunfo de la pretemporada, un contundente 0-3 ante el Barbastro en tierras oscenses.

Además, jóvenes con talento y ambición como Siereveld, Josu Gallastegi, Iván Biarge, Álex Iglesias o Rafa Poveda quieren aportar a un bloque donde continúan buques insignia como Marcos Pérez, Gil Muntadas, Jofre, Aythami Perera o Sergio Buenacasa.

El Terrassa

se impuso

campo del

Barbastro

// TERRASSA

por 0-3

en el

FC

Las sensaciones son buenas y el equipo quiere dar ese salto de calidad después de haber estado muy cerca de poder disputar el play-off de ascenso en las dos últimas campañas cuando acabó en la sexta posición de la tabla.

Olvidadas las crisis que han tenido más de una vez al club al borde del abismo, así como las temporadas en Tercera RFEF, el Terrassa mira al futuro con ilusión. El Olímpic sueña con el fútbol profesional.

**AMISTOSOS** MIÉRCOLES CARGADO DE ACTIVIDAD

# Avalancha de partidos con citas de gran interés

El Nàstic recibe al Zaragoza (20.30 h), con Europa y Sant Andreu jugando en su feudo

Se acerca el inicio de temporada y los clubes comienzan a programar gran cantidad de amistosos. Así, el Nàstic recibe hoy a un equipo de LaLiga Hypermotion como el Real Zaragoza a las 20.30 horas, aperitivo al XV Trofeu Ciutat de Tarragona, el sábado día 10 ante el otro aragonés de Segunda, la SD Huesca, desde las ocho de la tarde. El Europa juega con la FE Grama de Tercera RFEF en el Nou Sardenya a partir de las 20.30, con entrada gratuita. Antes, el femenino escapulado también se estrena en casa ante el AEM Lleida, a las seis. El Sant Andreu disputará el IX

Memorial Narcís Sala ante el FC

L'Escala a partir de las siete de la tarde. Una hora antes, presentación de la plantilla cuatribarrada en el Narcís Sala. La entrada será libre y sólo se abrirá al público la tribuna del campo andreuenc.

También de acceso libre será el encuentro en el Sagnier entre Prat y Reus Reddis, aperitivo a los partidos de Copa RFEF que ambos encaran el sábado. La cita en el campo potablava, a las 19.30 horas. Completan el menú del miércoles, entre otros, un Sabadell B -Espanyol B a las 19.00 horas y un Badalona-Montañesa que dará comienzo a las 19.30 horas en el Municipal escapulado.



El Narcís Sala acoge la presentación cuatribarrada // UESANTANDREU

MERCADO LOS CLUBES TARRACONENSES SE MUEVEN

# El Pobla de Mafumet ficha y el Ascó apunta a su filial

Aitor Ribera refuerza la defensa del filial del Nàstic, que suma además a cuatro juveniles

El CF Pobla de Mafumet sigue construyendo su plantel de cara al reto de la Lliga Elit y del regreso a Tercera Federación. El filial del Nàstic de Tarragona se hace con los servicios de Aitor Ribera, un joven lateral derecho de 20 años de edad que proviene de la cantera del Hércules

Además, cuatro miembros del juvenil nastiquer se incorporan al primer equipo del Pobla de Mafumet. Se trata de Sergio Pachón, Pau

de Alicante.

Ortega, Maksym y Alex Peirí, mientras Jofre Nel.lo y Nacho Carbajosa realizarán la pretemporada con el primer equipo, por ahora.

El histórico FC Ascó confirmó que, seis años después, vuelve a contar con un filial que saldrá a competir en Cuarta catalana, con el objetivo de foguear a jugadores del plantel, preferentemente de la localidad o su cercanía. En el Balaguer, el joven portero Guillem Camí pasa a la primera plantilla.

TERCERA RFEF PROVIENE DEL ATLÈTIC LLEIDA, RIVAL HOY DE LOS DEL PLA D'URGELL EN UN AMISTOSO

# El Mollerussa apuntala su ataque con Konu

Kenwoo Kim, conocido como 'Konu'. delantero surcoreano decisivo en el ascenso del Atlètic Lleida a Tercera Federación la pasada temporada, es nuevo futbolista del Mollerussa. El potente ariete asiático antes militó en Tortosa y Rapitenca, logrando en la última temporada catorce dianas con la entidad del Ramón Farrús en Lliga Elit.

Precisamente el Atlètic Lleida es el adversario del Mollerussa en el primer partido de pretemporada para los del Pla d'Urgell, hoy a las 20.00 en el Municipal. En el Mollerussa, los juveniles David Cirjan, Roger Bonet, Unai Blanco, Marco Cipollaro, Max Porta y Roger Solsona están realizando la pretemporada con el primer equipo.



Konu jugará en el Mollerussa // CFJ\_MOLLERUSSA





FÚTBOL FEMENINO BRASIL, 4 - ESPAÑA, 2

BRASIL DEJA A ESPAÑA SIN EL ANSIADO ORO



SKATE ACABÓ SÉPTIMA EN LA FINAL

NAIA LASO LOGRA UN DIPLOMA... ¡CON SOLO 15 AÑOS!



HOCKEY HIERBA (M) PAÍSES BAJOS, 4 - ESPAÑA, O

LOS 'REDSTICKS' CAEN Y PELEARÁN POR EL BRONCE FÚTBOL (F) LUCHARÁ POR EL BRONCE ANTE ALEMANIA

# España se desintegra y cae traumáticamente

La selección dirigida por Montse Tomé toca fondo ante Brasil y se queda fuera de la final de los Juegos Olímpicos tras caer derrotada con un doloroso 4-2 en un partido donde el resultado no fue lo peor, sino la imagen mostrada por el equipo

### BRASIL **ESPAÑA**

#### SEMIFINAL / GROUPAMA STADIUM / 11.000 ESP.

Brasil: Lorena; Costa (Kerolin, 77'), Lima, Ferreira; Ludmila (Adriana, 56'), Angelina (Sampaio, 56'), Yaya, Yasmim; Jheniffer (Vitoria, 69'); Portilho y Priscila (Nunes, 77').

España: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes (Laia Aleixandri, 52'), Laia Codina, Olga Carmona (Oihane, 45'); Tere Abelleira (Patri Guijarro, 64'), Aitana, Jenni Hermoso; Eva (Athenea, 45'), Mariona y Salma.

Goles: 1-0 M.6 Paredes, en propia puerta. 2-0 M.45+4 Portilho. 3-0 M.71 Maga. 3-1 M.85 Salma. 4-1 M.91 Kerolin. 4-2 M.102 Salma.

Árbitra: Rebecca Welch (Inglaterra). TA: Portilho (90'), Maga (99') / Teresa (45+4') y Cata (90').

### **LAIA BONALS**

Barcelona

Hay formas de caer. Se puede hacer luchando, mirando a los ojos a tu oponente y asumiendo que no has sabido ser mejor. Esas derrotas duelen, pero cuando pasa el tiempo el sabor de boca no es amargo. España, sin embargo, no cayó así ante Brasil (4-2). Lo hizo sin luchar, totalmente aturdida y sin ideas ni fuerzas sobre el césped. Hacerlo así es traumático. Se queda ahí, dentro de cada una de las futbolistas, que no supieron volver a plantear sobre el césped ni los resquicios del equipo que levantó el Mundial hace justo un año.

No hay excusas. Ni el físico ni el cansancio vale para justificar la desintegración de España ante Brasil. No hubo fútbol, no hubo soluciones de libreta. Tomé se plantó en el área sin nada más que el plan previamente pensado (suponemos que lo pensó). Y, lo peor, es que con el paso de los minutos no hubo soluciones. No hubo nuevas ideas ni cambios en los planteamientos. Las jugadoras estaban perdidas y no tenían quien les diera un remedio ante su propio mal. España se volvió a equivocar. Ir por detrás en el marcador se ha convertido en una costumbre innecesaria por parte de la selección dirigida por Montse Tomé. España se ha empezado a abonar a una necesidad traumática, la de renacer. El carácter y el



España se apaga de forma cruel y cae ante la 'canarinha' en un partido exasperante y desconcertante // EFE

talento de la selección bien deberían servir para que no pase día si día también. Pero España se ha empecinado en ponerse las cosas difíciles, en ponerse palos en las ruedas. Y no siempre puede ser. La suerte no es eterna.

Hay días en los que agradeces que las cosas salgan de primeras. Que la cosa fluya, que con tu empeño, talento y dedicación, todo se encarrile. España salió con esa mentalidad. Se encontraba bien en los primeros compases. El ritmo era bueno y el equipo salió mucho más ordenado. Pero parece que nada pueda ser fácil para esta selección. Que a Cata Coll le gusta jugar en el limbo del peligro es sabido

# EE.UU. tira de galones

Tras un partido denso ante Alemania que se fue a la prórroga con un empate a cero duro de ver, Estados Unidos consiguió el otro billete para la final de este próximo sábado (1-0). Se complicaron demasiado la vida las futbolistas dirigidas por Emma Hayes, que afronta su primer torneo como seleccionadora tras dejar el Chelsea. Fueron demasiados minutos de mareo, que dejaron a los dos conjuntos aturdidos hasta el gol de Sophia Smith en el tiempo extra (95'), que plantó a Estados Unidos en la final olímpica.

y está demostrado. Fue la superheroína en los cuartos de final bajo palos en la tanda de penaltis. En la semifinal, a los 6 minutos de partido, intentó despejar un balón cruzándolo sin precaución aparente y el balón chocó contra Priscila, antes de hacer una carambola rebotando antes en Irene Paredes antes de introducirse. Se quedó el equipo helado. Tocaba volver a remar.

Si había algo más desesperante que el inicio errático de España eran las pérdidas de tiempo del equipo brasileño. Esa forma de jugar exasperante, donde la portera cada 15 minutos se tira al suelo para recibir asistencia médica. Las jugadoras españolas se lo miraban con los brazos en jarra. Sabían que sería el guion, pero no por saberlo las sacaba menos de quicio. Brasil siguió asediando al conjunto de Tomé, que le costó demasiado volver a reorganizarse.

Se hacía cada vez más inverosímil el escenario del partido. Una España desorientada mientras Brasil las pillaba una y otra vez a la contra y con la defensa manga por hombro. Lo intentó la 'canarinha' un par de veces hasta que Gabi Portilho remató a placer un centro en el último minuto del añadido del primer tiempo para poner el segundo que dejaba en el filo del acantilado a la selección de Montse Tomé.

El segundo tiempo empezó inexpli-

cablemente con Alexia Putellas y Patri Guijarro en el banquillo. Tomé decidió no tocar el sistema y dio entrada a Ohiane y Athenea. Si los errores sobre el césped marcaron la primera parte, las decisiones técnicas acabaron de enterrar a España. Se desdibujó de manera cruel la campeona del mundo. Era un equipo desquiciado, con lagunas en defensa desconcertantes hasta para las mismas futbolistas. Fue inaudito ver a este equipo que tanta aura ganadora desprende desintegrarse sin más. La estocada final llegó de las botas de Adriana, que marcó el tercero ante una nueva incomparecencia de la defensa. España encontró media fortuna con un gol en propia puerta de las brasileñas que maquillaron un marcador que no se olvidará en el vestuario de las campeonas del mundo. Aturdidas, con la desesperación de querer recortar distancias, Cata volvió a errar y dejó a Kerolin libre para que le colará entre las piernas. Salma acabó de maquillar el luminoso con

El resultado final fue doloroso, pero lo peor fue la imagen. El desazón de un equipo que se caracterizó siempre por luchar, por sobreponerse a todo. España tocó fondo ante Brasil, de desintegró. Y, pese a que en sus primeros Juegos puede llevarse el bronce, el hito ha quedado tocado.

un 4-2 definitivo.

FÚTBOL (F) FALTÓ ORDEN, CREATIVIDAD, IDEAS Y LIDERAZGO

# La pizarra hundió a la selección española

Alexia tardó 78 minutos en entrar, ya con un 3-0 en contra, pero en cinco minutos demostró que Tomé se equivocó dejándola en el banco



Alexia Putellas fue suplente ante Brasil // EFE

### MARIA TIKAS

España se queda sin la opción de colgarse el oro en París. Hubo remontada ante Japón, costó ante Nigeria y se obró el milagro ante Colombia. Pero esta vez no. Una dolorosa derrota ante Brasil cayó como un jarro de agua fría en Marsella. Aunque no fue casualidad.

Sorprendió Montse Tomé con el once. Una apuesta atrevida que, sin duda, salió mál. Y que costará caro. La asturiana dejó a Alexia en el banquillo, junto con Patri Guijarro, Aleixandri y Athenea. Y jugaron de inicio, en su lugar, Jenni Hermoso, Teresa, Codina y Eva Navarro.

El experimento no surtió efecto. Y no por los nombres, que también. Arthur Elias cambió el planteamiento con respecto al partido que enfrentó a

# **EL PLANTEAMIENTO** DE MONTSE TOMÉ Y LOS CAMBIOS EN EL ONCE, SIN ALEXIA, **CASTIGARON A** LA ROJA ANTE BRASIL

ambas selecciones en la fase de grupos y Tomé no supo contrarrestarlo. A partir de sus carrileras, Brasil fue una pesadilla para la zaga española en ataque. A Olga, que ya sufrió mucho en defensa ante Colombia. le ganaban la espalda con demasiada facilidad y Codina evitó que el resultado fuese más abultado.

Faltó orden, creatividad, ideas, cabeza y liderazgo. Y Alexia, que es justamente esto y que fue la mejor de España en la fase de grupos, tardó 78 minutos en entrar, ya con un 3-0 en contra. Pero en cinco minutos demostró sobre el verde que Tomé se había equivocado dejándola en la banca y que reaccionó demasiado tarde.

La intensidad del calendario en la Liga española se pagó cara, pero también la gestión de las cargas durante todo el año y la pizarra. Sobre todo la pizarra. España se queda sin sueño olímpico -porque el sueño era el oro- en una noche para olvidar en Marsella.

Quedará la lucha por el bronce, pero la imagen de esta selección en estos Juegos y en los partidos de clasificación para la Eurocopa del próximo verano dista mucho de la que dejó el equipo que tocó el cielo en el Mundial o que ganó la Nations League hace unos meses. Toca reflexionar.

# Cinco días para soñar con batir el récord de Barcelona 92

ntramos en la recta final de estos Juegos Olímpicos. Cinco días por delante para conocer, ya sin quinielas, el botín definitivo del equipo olímpico español en París 2024. Los deportes de equipo empiezan a irrumpir con fuerza en las rondas finales y, ahí, España quiere meter el empujón definitivo en el medallero, a pesar del batacazo en semifinales del torneo de fútbol femenino ante Brasil.

Del día de ayer, merece una mención muy especial la jovencísima Naia Laso. La 'skater' vizcaína de Bermeo logró la séptima posición en la modalidad de park en pleno corazón de París, lo que le supuso su primer diploma olímpico... icon tan solo 15 años!. Ya le llegará una nueva oportunidad en Los Ángeles 2028. Cuatro años no son nada y más para este prodigio que lo tiene todo para triunfar en este deporte si las lesiones le respetan, no como le sucedió ayer.

Sin el calibre del 'superjueves' de la pasada semana, el equipo olímpico español puede empezar hoy con una madrugadora medalla en el rele-

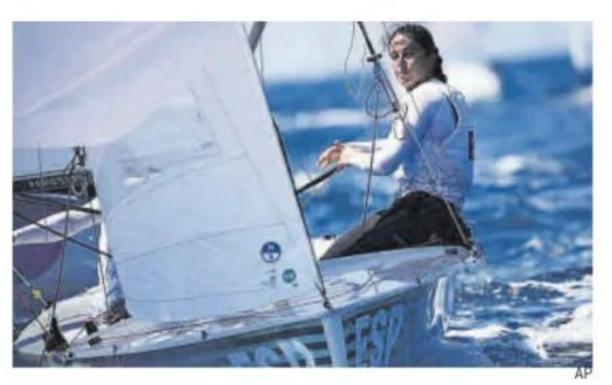

vo mixto de marcha que forman **Álvaro Martín** y **María Pérez**. Ambos ya se colgaron sus respectivas preseas en las pruebas individuales y están dispuestos a hacer historia, de nuevo, en París. Son grandes favoritos al oro. Desde las aguas de Marsella, la vela hoy nos puede hacer sumar una nueva medalla de la mano de Jordi Xammar y Nora Brugman en la clase 470. Si acaban la 'Medal Race' en cuarta posición se asegurarán, como mínimo, bronce. A partir de ahí, a soñar.

Llega el turno del taekwondo. Hoy arranca este deporte que en Tokio 2021 nos presentó a Adriana Cerezo, uno de los mayores talentos del mundo en su categoría. Con la espinita de la plata quiere volver a hacernos soñar. También debuta hoy Adrián Vicente, en quien están depositadas grandes esperanzas. El balonmano masculino, la escalada con Alberto Ginés y Leslie Romero, el basket femenino y el waterpolo masculino afrontan hoy el día CLAVE para conseguir el objetivo que abanderó Alejandro Blanco. Veremos cómo acaba.

**DAVID BOTI** 

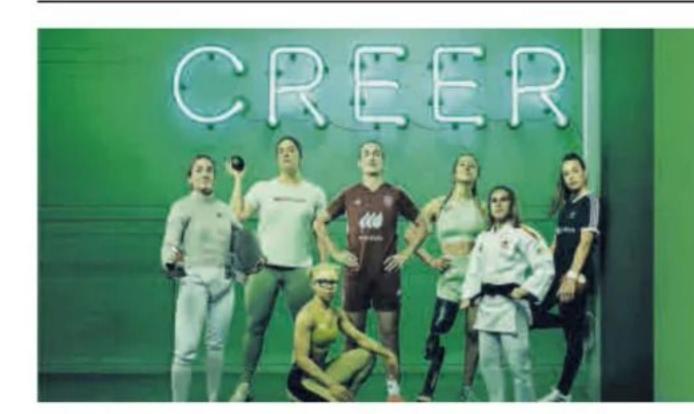

La fuente de energía más poderosa del mundo.





# WATERPOLO (F) PASÓ POR ENCIMA DE CANADÁ (8-18)

# España acaricia la medalla

La selección española femenina de waterpolo se clasificó para las semifinales, donde se enfrentarán a un viejo tormento: Países Bajos, que ganó también ayer en cuartos de final a Italia por 11-8

### FRANCISCO CABEZAS

París

Hay momentos que sirven para entender muchas cosas. Justo antes de comenzar el partido en que la selección española de waterpolo iba a pasar por encima de Canadá en los cuartos de final, las jugadoras se dispusieron a escuchar el himno. Todas ellas estaban cogidas de la mano. Alguna de ellas no daba la mano porque sí, sino que imprimía la fuerza suficiente que desvela un objetivo, un reto común. Anni Espar, una de las capitanas, clamó en una conversación con este diario que lo que más miedo le daba era no conseguir el primer oro olímpico de la historia de España. Viendo el rendimiento del equipo en estos Juegos de París, la prédica adquiere mucho sentido.

Antes de que lleguen las curvas de las semifinales de mañana, donde España, ahora sí, peleará por las medallas contra la durísima Países Bajos (ganó también ayer en cuartos a Italia 11-8) hubo que seguir demostrando que el grupo ni pierde la concentración, ni pierde la determinación. Un amanecer sublime, en que fue sumando goles en cada una de sus posesiones con un juego coral e incontrolable para las sufridas canadienses, permitió a las españolas encarar el resto del duelo con una placidez inusitada.

### CANADÁ ESPAÑA

## 8 18

#### CUARTOS DE FINAL/LA DEFENSE ARENA

Canadá: Gaudreault; Lekness (1), Crevier (-), Wright (1p), Mimides (-), McDowell (-), Bakoc (5), Lemay-Lavoie (1), McKelvey (-), Browne (-), Paul (-), LaRoche (-). Vulpisi (ps).

Equipo: Terré; Piralkova (1), Anni Espar (2), Bea Ortiz (3, 2p), Nona Pérez (-), Paula Crespí (3), Elena Ruiz (4), Pili Peña (1), Judith Forca (2p), Paula Camus (-), Maica García (2) y Paula Leitón (-).

Parciales: 2-6, 2-4, 0-3, 4-5.

**Árbitros:** (FRA) y Markopoulo (GRE). Eliminadas: Maica Garcia, Browne y Paul.

El brazo de Elena Ruiz, que ejecuta los lanzamientos con tanta rapidez como dureza, mostró el camino a la goleada. El primer parcial concuyó con un 2-6. A partir de aquí, Miqui Oca pudo ir rotando y probando mientras iba pasando el tiempo ante el jolgorio de los aficionados que se acercaron a la monumental piscina construida en La Défense.

punta de Lanza Hasta ocho jugadoras diferentes marcaron para España, con la jovencita Elena Ruiz, que a sus 19 años ya disputa sus Juegos Olímpicos, como punta de lanza. Ella se apuntó cuatro tantos, uniéndose al festival Paula Crespí (3), cuyos Juegos están siendo impacables, Judith Forca (2),



UNA FANTÁSTICA ACTUACIÓN CORAL DE LAS JUGADORAS DE MIQUI OCA LLEVÓ A ARRASAR A LAS CANADIENSES

Bea Ortiz (3), Isabel Piralkova (1), y la vieja guardia, con Anni Espar (2), Maica García (2) y la capitana, Pili Peña (1), al frente.

Hasta la portera Martina Terré, con un 60 por ciento de paradas, demostró que, a esta España, al menos por ahora, no se le adivinan puntos débiles.

Aguarda en las semifinales Países Bajos, verdugo en la final del Mundial de Fukuoka de 2023, y también en la última final del Europeo de Eindhoven. El enfrentamiento medirá cuán lejos está el firmamento. Nona Pérez intenta superar a una jugadora canadiense // EFE

PIRAGÜISMO PLENO EN SEMIFINALES Y UN BOTE YA EN LA FINAL

# Los piragüistas españoles nunca fallan

Las siete embarcaciones que compitieron ayer en el centro náutico de Vaires-sur-Marne consiguieron clasificarse para la lucha por las medallas

### SERGIO R. VIÑAS

Pari

Arranca al fin el piragüismo esprint en los Juegos Olímpicos y el medallero español sonríe. Debutó ayer este deporte en el centro náutico de Vaires-sur-Marne y lo hizo a lo grande: seis de las siete embarcaciones en liza avanzaron a semifinales y la séptima de ellas, el K4 femenino, ya está en la final. Todas lo consiguieron de manera directa salvo el K2 femenino y uno de los dos masculinos, que lo lograron en cuartos de final.

La mañana arrancó con el que siempre es el bote estrella del piragüismo español, el K4 500 metros masculino que componen Carlos Arévalo, Rodrigo Germade, el campeón olímpico en Río Marcus Cooper Waltz y la leyenda Saúl Craviotto, que aspira a colgarse su sexta medalla en París, algo que ningún español ha hecho jamás. El cuarteto español respondió a las expectativas, consiguiendo la clasificación directa para las semifinales del jueves con el segundo mejor tiempo en las series. Un éxito que repitió minutos después el K4 500 metros femenino de Sara Ouzande, Estefanía Fernández, Carolina García Otero y el mito Teresa Portela, en su caso con bi-

llete directo a la final. Un resultado que les garantiza el diploma olímpico.

Los dos C2 500 metros también lograron la clasificación directa para las semifinales, ahorrándose la ronda de cuartos de final. El masculino de Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez lo hizo con el segundo mejor tiempo y el femenino de Antía Jácome y María Corbera con el tercero.

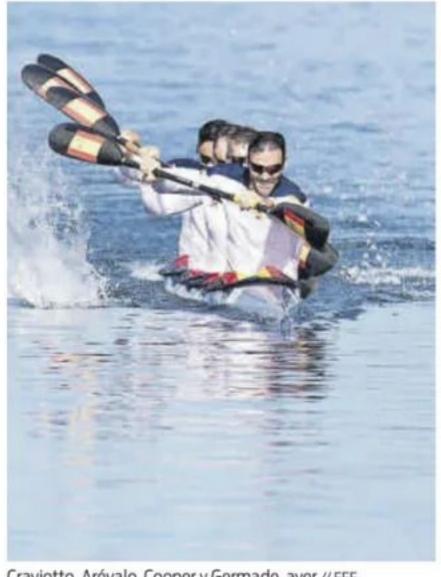

Craviotto, Arévalo, Cooper y Germade, ayer // EFE



**ATLETISMO** EL HELENO REVALIDÓ EL ORO EN LONGITUD

# Tentogiou vuela en el Stade de France

Desde que se proclamó campeón de Europa en Berlín 2018, el griego suma ya dos títulos olímpicos y un oro y una plata mundiales al aire libre

**DAVID RUBIO** 

Lo del griego Miltiadis Tentoglou y la longitud y empieza a ser como cuando Usain Bolt corría los 200 metros. Además, esta vez no lo dejó todo para la sexta ronda y en la segunda se fue a 8,48, sentenciando su segundo oro olímpico seguido en una jornada vespertina en la que brilló con luz propia Irene Sánchez-Escribano en un abarrotado Stade de France en el que ha vuelto a morder el polvo en 1.500 el noruego Jakob Inbegrigtsen.

Desde que se proclamó campeón de Europa con 20 años en Berlín'18, el griego suma ya dos títulos olímpicos, un oro y una plata mundiales al aire libre, dos oros universales bajo techo y tres oros continentales al aire libre y en pista cubierta.

No falla el de Tesalónica y lo mejor es la sensación de control y de superioridad que transmite en cada actuación. Además, acaba de entrar en la historia de los Juegos al convertirse en el segundo atleta masculino con más de un título en salto de longitud, aunque aún está lejos de los cuatro seguidos de Carl Lewis (1984, 1988, 1992 y 1996).

Pero vayamos con la final de 3.000 metros obstáculos con Sánchez-Escribano como una de las protagonistas con un sensacional 9:10.43 que la sitúan segunda de todos los tiempos muy cerca de los 9:09.39 que posee desde 1995 como récord de España Marta Domínguez.

Por delante la batalla fue cruenta entre Winfred Mutile Yavi y Faith Cherotich mientras se despedía de sus opciones la 'recordwoman' mundial Beatrice Chepkoech. Por detrás, Alice Finot remontaba hacia la historia y la graduada en Medicina toledana seguía soñando despierta. La vigente campeona mundial Yavi se impuso con 8:52.76 (récord olímpico), Peruth Chemutai batió el récord nacional con 8:53.34, Faith Cherotich fue bronce (8:55.15) y Finot se convirtió en la primera europea que baja de los nueve minu-



IRENE SANCHEZ **ESCRIBANO CASI BORRA** A MARTA DOMÍNGUEZ AL ROZAR EL RÉCORD DE ESPAÑA DE LA PALENTINA CON 9:10.43

**EL NORUEGO JAKOB** INBEGRIGTSEN VOLVIÓ A MORDER EL POLVO EN 1.500 Y GABBY THOMAS REINÓ EN EL 200 CON 21.83

tos (8:58.67). Por detrás, Sánchez-Escribano llegaba undécima con unos magistrales 9:10.43.

DOS CAMPEONAS Tras dar la campanada en 100 metros, Julien Alfred se quedó a un paso del doblete, porque a su lado estaba Gabby Thomas. La estadounidense reinó en el doble hectómetro con 21.83, la caribeña se colgó la plata con 22.08 y Brittany Brown completó el podio con 22.20.

Para terminar con las finales, Camryn Rogers se consolida en lanzamiento de martillo un año después de proclamarse campeona universal y ya es también la reina olímpica con 76,97, seguida por la estadounidense Echikunwoke (75,48) y por la china Zhao (74,27).

El griego Miltiadis Tentoglou sigue reinando en el salto de longitud // AP/LAPRESSE VELA CERCA DE ASEGURAR EL SEGUNDO METAL

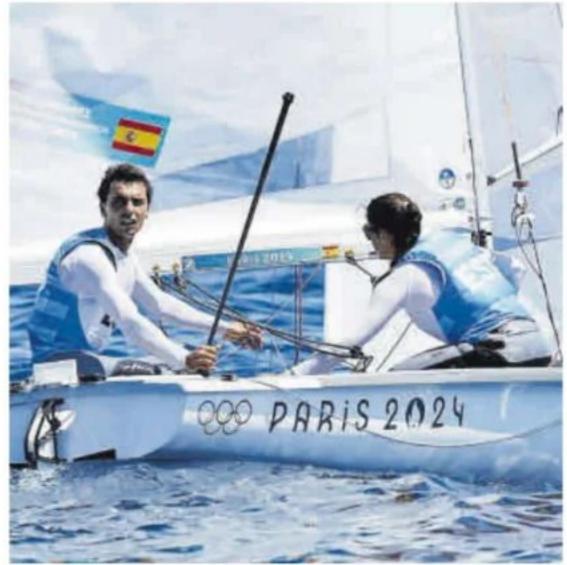

Xammar y Brugman, en acción en Marsella // EFE

# Las cuentas de Xammar

El regatista catalán aseguró que "he hecho números, pero solo hacia adelante"

MANOJ DASWANI

Marsella

La falta de viento hace estragos en la Marina de Marsella, donde Jordi Xammar y Nora Brugman están cerca de garantizar el segundo metal para España en estos Juegos Olímpicos.

El dueto liderado por el regatista catalán vivió una aciaga jornada de regatas, hasta el punto de que el programa previsto no pudo completarse. De las diez mangas programadas, se llevaron a cabo solo ocho; y con las puntuaciones obtenidas hasta la fecha y el correspondiente descarte hecho, los 10 finalistas se la jugarán este miércoles en la definitiva 'Medal Race'.

España necesita dejar cuatro barcos por detrás a la líder Austria para ser medalla de oro. De esta manera, el 'dinghy' mixto emularía a Botín y Trittel, campeones en el

PARA SER ORO, JORDI XAMMAR Y NORA BRUGMAN NECESITAN **DEJAR CUATRO** BARCOS POR DETRÁS A LA LÍDER AUSTRIA

49er; y además lograrían la triple corona, tras ganar el título europeo y también el mundial en el mismo año.

Para ser plata, un segundo puesto bastaría; y para asegurar la medalla (Xammar va fue bronce en Tokio), podría valer con una cuarta plaza. En todo caso, la intención de los españoles es salir a atacar en la regata definitiva.

"Cuando hay tan poco viento, es un viento inestable, pero estamos contentos y seguimos trabajando el campeonato. Es una 'medal race' de unos Juegos Olímpicos y, saliendo cuatro barcos tan apretados, va a ser una regata apasionante. Seguro que vais a disfrutar más ustedes [los periodistas] que nosotros sobre el agua", bromeó en zona mixta.

"He hecho cuentas, pero solo hacia adelante", apuntó Xammar, que augura "una regata impresionante de ver" y en la que saldrán a defender sus opciones. "Ojalá podamos sacar nuestra mejor versión, como hemos hecho varias veces en los momentos definitivos", dijo también. El catalán puso el acento en la gran regularidad que han mostrado durante toda la competición. "Mañana [por hoy], 20 puntos en juego, que no son pocos, y vamos a pelearlo", prometió.

HOCKEY (M) UN 'PENALTI-STROKE' EN EL 12' LOS DESCOMPUSO

# Los 'Redsticks', fuera de la final

La selección española se vio desbordada por Países Bajos y luchará por la medalla de bronce ante India, que perdió contra Alemania en la otra semifinal

### **PAÍSES BAJOS ESPAÑA**

#### SEMIF/YVES-DU-MANOIR STADIUM/12.000 ESP.

Países Bajos: Blaak (p.), Janssen (1, de 'penalti stroke'), Balk, De Geus, Van Dam (1), Brinkman (1), Van Ass, Croon, Blok, Wortelboer, Hoedemalkers - once inicial-, De Vilder, Bijen, De Mol, Telgenkamp (1) y Middendorp.

España: Calzado (p.), Alonso, Bonastre, Gispert, Cunill, Basterra, Clapés, Reyné, Miralles, Menini, Rodríguez -once inicial-, Villalonga, Recasens, Vizcáino, Lacalle y De Ignacio-Simó.

Goles: 1-0, Janssen, de 'penalti-stroke' (12'); 2-0, Brinkman (20'); 3-0, Van Dam (32'); 4-0, Telgenkamp (50').

Árbitros: Göntgen (Alemania) y Madden (Gran Bretaña).

### DAVID RUBIO

Sin opciones. Ése sería el mejor resumen de lo sucedido en el Yvesdu-Manoir en el que España cayó sin paliativos por 4-0 ante Países Bajos, que jugó a placer desde que un polémico 'penalti-stroke' le permitió adelantarse a los 12 minutos. Ahora se medirán en la final a Alemania y los de Max Caldas lucharán por el bronce contra India. Sobre el papel, era indiscutible el favoritismo de una selección 'oranje' que ha estado en el podio en 19 de los 20 Europeos disputados por solo seis medallas españolas. Pese a la presión alta de los 'oranje', la primera gran ocasión llegó en un 'flick' que remató Reyné en el 5' tras un gran control y que encontró una gran respuesta de Blaak en la



portería. El equilibrio se rompió al borde del 12' con un 'penalti-stroke' un tanto discutible que transformó de manera inapelable el defensa Janssen. España acusó el mazazo y en los albores del segundo cuarto un pie magistral de Calzado evitó el segundo tanto.

Menini realizó una gran incursión en el preludio del 2-0 en un envío rechazado que empalmó Brinkman con un inapelable remate por la escuadra. Desde ahí hasta el descanso, otra parada de Calzado a disparo de Telgenkamp y un penalticórner favorable a España saldado sin consecuencias.

Peor no pudieron empezar las cosas tras el descanso, ya que Van Dam se revolvió a la perfección dentro del área y marcó el 3-0. Pese a sus intentos, España no tenía la bola y se veía superada por la mayor intensidad y velocidad de su rival. Los árbitros convirtieron un posible 'penalti-stroke' en 'penalticórner' y ahí una excepcional intervención de Blaak impidió a España regresar al partido. Acto seguido, una definición espectacular de Telgenkamp supuso la sentencia con el 4-0.

España se quedó a las puertas de su cuarta final olímpica // EFE

### **SINCRONIZADA** ESPAÑA, EN TERCERA POSICIÓN

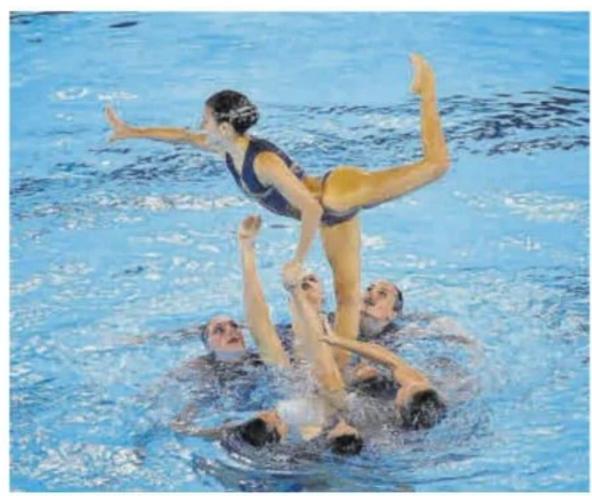

España, durante la rutina libre // EFE

# La sincro española resiste

### FRANCISCO CABEZAS

Con la China de Anna Tarrés intratable en la natación artística. España continúa con su lucha por alcanzar la primera medalla desde los Juegos de 2012. Siguen las nadadoras que entrena la japonesa Mayuko Fujiki manteniendo sus opciones tras la segunda de las rutinas, la libre. Un pequeño error del combinado español en una acrobacia hizo temer lo peor. Lo aprovechó Estados Unidos, ahora segunda en la clasificación dejando a las españolas terceras, pero no Japón, que continúa por detrás. Serán estas tres selecciones las que se jugarán la plata y el bronce, con las chinas mirándolo todo desde las alturas de un oro que se da por descontado.

Y eso que el ejercicio de España, con la música de Aladdín, tuvo una ejecución notable, con Iris Tió, Alisa Ozhogina, Paula Ramírez, Txell Ferré, Marina García Polo, Lilou Lluís, Meritxell Mas y Blanca Toledano

cumpliendo de maravilla con la expresión artística y también con sus ejercicios híbridos. Hasta que en una de las acrobacias a Txell Ferré se le fue algo el pie.

Para el equipo español no había sido fácil el lunes ver cómo, tras un ejercicio maravilloso, y después recibir la segunda mejor puntuación en la rutina técnica con una amplia ventaja sobre sus perseguidores, las reclamaciones de sus principales contrincantes, Japón y Estados Unidos, contra sus penalizaciones llegaran a buen puerto, estrechando así las distancias. Los controvertidos 'base marks' han revolucionado la natación artística, restando los jueces la puntuación si los equipos no cumplen con el grado de dificultad presentado antes.

A falta de la jornada decisiva de hoy, China domina la competición con solvencia (712.4455). EE.UU. (643.0255) ha podido sobrepasar a España (633.6119), que tendrá que mirar tanto a la posibilidad de crecer en busca de la plata o tratar de asegurar el bronce.



Barbosu, durante su ejercicio de suelo // EFE

GIMNASIA ARTÍSTICA (F) POR EL "TRATO INDIGNO" A LAS RUMANAS EN SUELO

# Boicot del primer ministro rumano

EFE Budapest

El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, anunció que no asistirá a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París para protestar por el "trato indigno" dado a

dos gimnastas de su país en la competición femenina de suelo.

"He decidido no participar en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, después de la situación escandalosa del torneo, cuando trataron a nuestros deportistas de una manera absolutamente indigna", aseguró Ciolacu en la red social Facebook.

Ciolacu aludió a las finales individuales de gimnasia del pasado lunes, donde la rumana Maria Barbosu quedó tercera en el tablero, con 13.700 puntos, por detrás de la brasileña Rebeca Andrade

(14.166) y la estadounidense Simone Biles (14.133). Después del anuncio de los resultados, la estadounidense Jordan Chiles reclamó la revisión de sus puntos que tras la decisión de los jueces quedó tercera con 13.766 puntos, quitando así la medalla de bronce de la rumana.

BASKET (M) TODO EL TALENTO OFENSIVO A ESCENA

# Estados Unidos exhibe músculo

El combinado dirigido por Steve Kerr se impuso a Brasil por un contundente 87-122 en cuartos de final y se medirá a Serbia en semifinales

MARC DEL RÍO Barcelona

Estados Unidos no dio opción a Brasil en la última eliminatoria de cuartos de final del torneo masculino de baloncesto de los Juegos Olímpicos. El combinado de Steve Kerr se impuso por 87-122, en un duelo en el que los americanos exhibieron todo el talento ofensivo del que disponen. Devin Booker se fue hasta los 18 puntos, mientras que Bruno Caboclo acabó sumando 30. Los cuatro primeros minutos de partido fueron toda una declaración de intenciones del Team USA. Con LeBron James, Steph Curry o Joel Embiid en cancha, Estados Unidos empezó a sumar de todas las maneras, con la estrella de Los Angeles Lakers destacando en la faceta de asistente. Aleksandar Petrovic pidió el primer tiempo muerto tras un triple de Devin Booker (6-16), pero una antideportiva del exterior de los Phoenix Suns permitió a los brasileños recortar la distancia, tras una bomba marca de la casa del incombustible Marcelinho Huertas (11-18). Kerr agitó el quinteto, con la entrada de Kevin Durant o Anthony Davis, y el +10 regresó al electrónico del Bercy Arena, si bien Vitor Benite, con un tiro libre, cerró el primer cuarto con el 21-33 favorable a Estados Unidos. Brasil colapsó en ataque en los cuatro primeros minutos del segundo cuarto, y un parcial de 0-7 culminado con un triple de Anthony Edwards amenazó con romper el choque (21-40). Pero los sudamericanos recuperaron la pólvora, y aprovecharon la relajación estadounidense para infligir un 10-0 que les devolvió a la vida, para situar el 31-40.

Kerr paró el partido, volvió a cambiar el quinteto en pista, y fue entonces cuando Estados Unidos asustó, mostrando todo su potencial tanto en ataque como en defensa. Un escandaloso 2-21, con un espectacular alley oop entre LeBron James y Jayson Tatum pa-

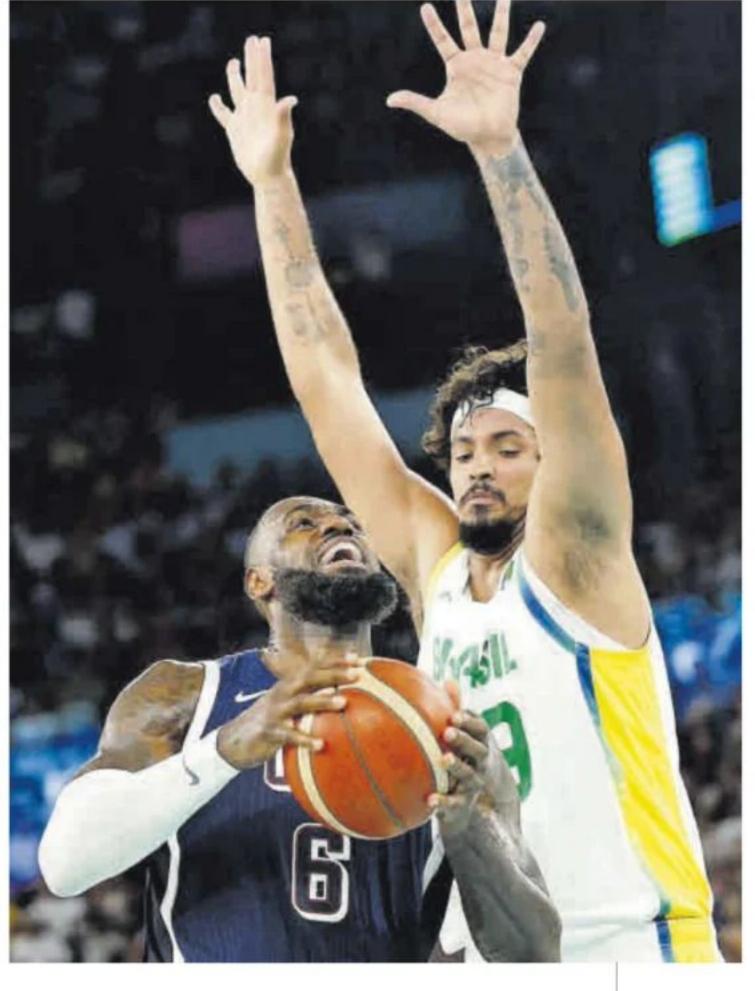

ra cerrar la primera mitad, que mandó el partido al descanso con un resultado capicúa 36-63.

LEBRON, CON SANGRE La segunda mitad arrancó con intercambio de canastas, y con la aparatosa imagen de LeBron con sangre en su párpado, tras un codazo fortuito de Georginho de Paula. Fue de lo más destacado de un periodo en el que Estados Unidos se volvió a ir por encima de los 30 puntos (31), si bien es cierto que descuidaron la defensa, ya que Brasil anotó 35, para poner el 71-94 antes de encarar los últimos diez minutos.

A falta de ocho para el final, Durant

### **BALONCESTO MASCULINO**

| LUARIUS DE FINAL      |        |
|-----------------------|--------|
| ALEMANIA-Grecia       | 76-63  |
| SERBIA-Australia      | 95-90  |
| FRANCIA-Canadá        | 82-73  |
| Brasil-ESTADOS UNIDOS | 87-122 |

Francia-Alemania

Estados Unidos-Serbia

mañana 17.30 H

mañana 21.00 H

puso el +30 (71-101) en el marcador, y la diferencia final fue de 35 puntos (87-122).

Los americanos se verán las caras en 'semis' ante Serbia, a la que derrotaron por 26 puntos de diferencia (110-84) en la fase de grupos.

LeBron James, ante Lucas Dias durante los cuartos de final // EFE



Santi Denia, seleccionador olímpico, celebra el triunfo en el Vélodrome // RFEF

FÚTBOL (M) DESTACA EL TRABAJO DE LA RFEF

# **Con De la Fuente** en el recuerdo

Santi Denia, que asegura ir "a por el oro", se acordó del seleccionador de la absoluta tras asegurarse la medalla en los Juegos

### MANOJ DASWANI

La selección española ya va rumbo a París con la intención de plantarse este viernes en el Parque de los Príncipes y superar a la anfitriona Francia. "Tenemos la opción de ser oro y la vamos a pelear", asegura Santi Denia, que festejó la remontada contra Marruecos (2-1 en el Vélodrome) con elocuentes gestos de emoción. "Estoy muy orgulloso de estos jugadores", enunció antes del desplazamiento a París. ¿Por qué la potencia de su celebración? "Por dos motivos", explica. "Porque ha costado mucho y por el orgullo que siento de los jugadores, del 'staff', de los fisios que están haciendo un trabajo increíble, de los utilleros... Te alegras por ellos porque son 40 días concentrados fuera de casa y es algo muy grande disputar una final. La felicidad es enorme y soñamos con ese oro en París", reiteró.

Ahora bien, tras la euforia viene la calma. Y el trabajo. "Ahora el objetivo importante es recuperar a los jugadores", aduce el profesional manchego.

Aún bajo el impacto emocional de un partido tan trepidante, Denia quiso acordarse de sus seres más queridos. "En definitiva, de la gente que está detrás de nosotros, pero también del trabajo de la Federación, que está siendo increíble", cerró.



Es un sueño cumplido, pero vamos a trabajar para el oro porque va a ser complicado

## El mensaje para Luis es que estamos felices; él seguro que está orgulloso de nosotros

Antes, aprovechó la ocasión para testimoniar su gratitud a su jefe en la absoluta. "Me acuerdo mucho de él, de Luis de la Fuente. El mensaje para él es que estamos felices. Él seguro que está orgulloso de nosotros porque nos conoce, conoce a los jugadores, ha estado con ellos y los ha visto crecer. Es la generación del 2000, la del 2001. Espero ahora que le sirva este trabajo para llevárselos a la absoluta". Mensaje entregado. Ahora, queda la final. "Es un sueño cumplido, pero queremos el oro. Vamos a trabajar para ello, pero insisto en la necesidad de recuperar bien a los jugadores y trabajar tácticamente el partido porque va a ser complicado", concluyó.

RACHA LLEVA 28 AÑOS SIN UN ORO OLÍMPICO Y TIENE VARIAS OPCIONES PARA ROMPERLA

# España ataca en París la maldición de los deportes de equipo

Desde 1996, muchas medallas, pero también muchas finales perdidas, hasta diez, en las siete citas olímpicas siguientes

DANIEL GÓMEZ ALONSO

Casi tres décadas. O lo que es lo mismo, seis ediciones sin catar un oro en disciplinas en las que, paradójicamente, España más ha destacado históricamente, aquellas que implican a equipos. Siempre responden, casi siempre están en la pelea por las medallas y suelen recolectar un buen botín, pero la realidad es que llevan mucho tiempo sin ganar. Tanto que ya casi parece una maldición.

Para ver a un equipo español subirse a lo más alto del podio olímpico hay que remontarse 28 años atrás. Fue la selección masculina de waterpolo la última, en su caso en los Juegos de Atlanta 1996. Desde entonces, muchas medallas, pero también muchas finales perdidas, hasta diez, en las siete citas olímpicas siguientes, París 2024 incluída. La última, la cosechada por el equipo femenino de baloncesto 3x3 el pasado lunes, que acarició el oro, pero se saldó con una histórica e inesperada plata.

El histórico equipo de waterpolo que lideró Manel Estiarte se quitó la espina de la final perdida en Barcelona cuatro años después en Atlanta, derrotando a Croacia, pero sin saberlo dio inicio a una racha negativa que sigue vigente y a la que los equipos españoles en liza pretenden dar fin

LA SELECCIÓN MASCULINA DE WATERPOLO FUE **EL ÚLTIMO EQUIPO** CAMPEÓN OLÍMPICO, EN ATLANTA 1996

EN PARÍS, ESPAÑA ROZÓ EL ORO EN BALONCESTO 3X3 Y ESTÁ YA CLASIFICADA EN LA FINAL MASCULINA DE FÚTBOL

en la segunda semana de los Juegos de París.

En aquellos Juegos de Atlanta, de hecho, empezó la maldición con la derrota del equipo masculino de hockey, que perdió con Holanda por 3-1. La siguiente llegó en Sidney 2000, cuando la selección masculina de fútbol, en la que estaba un jovencísimo Xavi Hernández, cayó en una dramática final que se resolvió en los penaltis ante Camerún.

En Atenas 2004 ningún equipo alcanzó las finales. Hubo que esperar a Pekín 2008 para que otros dos equipos alcanzaran la última ronda: la selección masculina de hockey cayó ante Alemania (1-0) y la de ba-

loncesto claudicó en una final histórica ante los EE.UU. (118-107), en la que acarició la hazaña y llevó al límite al 'Dream Team' de Kobe Bryant y Lebron James. Una historia que se repitió en Londres cuatro años después, donde se repitió final y España volvió a acariciar la gesta ante el 'Team USA' en la final, cayendo en un último cuarto para el recuerdo (107-100).

No fue la única final por equipos perdida en 2012, ya que el equipo femenino de waterpolo claudicó ante EE.UU. (8-5). Cuatro años después, en Río, de nuevo el baloncesto, aunque en este caso la selección femenina, que también chocó contra

EE.UU. (101-72), yéndose de Brasil con una histórica medalla de plata. Cinco años y una pandemia después, en Tokyo 2020, el fútbol masculino volvió a quedarse a las puertas del oro, cayendo ante Brasil en la prórroga (2-1), y el waterpolo femenino se colgó la plata tras caer ante EE.UU. (14-5).

Una racha que se alarga demasiado, pero que en París tiene grandes opciones de llegar a su fin. El equipo masculino de fútbol luchará por subirse a lo más alto del podio una vez más y conseguir su segundo oro en la disciplina, tras el de Barcelona 1992. Por su parte, la selección femenina cayó ayer ante Brasil en se-

mifinales por 4-2 y se tendrá que conformar con luchar por el bronce ante Alemania el viernes.

Además, se mantienen intactas las opciones en waterpolo, donde ambas selecciones están entre las favoritas. La femenina ya está en semifinales tras superar ayer a Canadá, mientras que la masculina jugará hoy ante Croacia en cuartos de final. Por su parte, la selección femenina de baloncesto hará lo propio hoy contra Bélgica y la selección masculina de balonmano contra Egipto, ambas también en cuartos de final. En hockey la selección masculina per-

dió ayer en semis ante Países Bajos y no podrá aspirar al oro.



Juanlu celebra el gol que metió a España en la final del torneo masculino de fútbol de los Juegos de París // AP / LAPRESSE

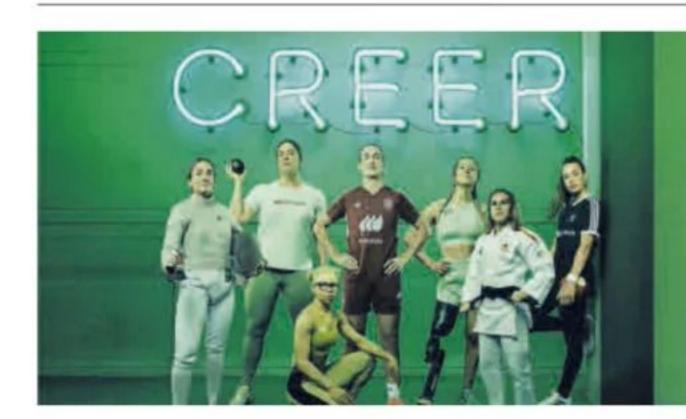

La fuente de energía más poderosa del mundo.







# Naia Laso, diploma olimpico

# Historia del skate español con 15 años

SERGIO R. VIÑAS

Paris

Lo normal con 15 años es ganar un diploma de cinturón azul de kárate, de algún concurso de ciencia en el instituto o de haber superado satisfactoriamente el B2 de inglés de la escuela de idiomas. Pero no un diploma olímpico. No, no es normal, por mucho que Naia Laso, la deportista más joven de la delegación española en estos Juegos, haya demostrado que es posible. La 'skater' vizcaína de Bermeo consiguió ayer la séptima posición en la modalidad de park.

En una disciplina que abraza como ninguna la precocidad adolescente, que se estrenó en Tokio con el oro de una japonesa de 13 años llamada Momiji Nishiya, que ayer coronó en París a la australiana de 14 años Arisa Trew, Laso cumplió el sueño que tenía desde que a los 11 años, hace apenas cuatro, participó en su primera competición. Desde entonces, con esos calcetines de Baby Yoda que le regaló su madre y que le sirven como amuleto, un crecimiento bajo la etiqueta de niña prodigio que ha encontrado su climax olímpico en Paris.

### SÉPTIMA MEJOR DEL MUNDO

"¿Qué hacías tú con 16 años?", fue la frase que se popularizó durante la Eurocopa a cuenta de la explosión meteórica de Lamine Yamal, Naia



Naia Laso, la deportista más joven de la delegación española en estos Juegos // AP

Laso ve la apuesta y la sube. Ella, con 15 años, podrá presumir de que consiguió coronarse como la séptima meior 'rider' del mundo.

"Oso ondo" ("muy bien" en euskera), le dijo el seleccionador, Alan Goikoetxea, cuando consiguió la clasificación para la final en su segundo intento. Clasificarse para la final de la tarde ya fue un éxito. El problema de la matinal fue que Laso su-

frió una lesión en la espalda que le iba a condicionar en la final. "Sé que podría haber hecho más, pero en las clasificatorias me ha dado un tirón en la espalda. Me han infiltrado y estaba algo mejor, pero me dolía bastante", decía luego la chica, risueña y sobre todo feliz por haber alcanzado su primera final olímpica.

En la final, Laso falló su primera tentativa cuando apenas quedaban sie-

te segundos. Apenas duró 11 sobre la tabla en el segundo. En el tercero, dio la sensación de no arriesgar demasiado, de guerer irse de París con un ejercicio completo, aun cuando eso no le sirvió para sacar medalla. "He ido a asegurar, a por un puesto, a hacer una ronda para quedarme contenta", confirmó después. Al final, lo consiguió con un 86,28 que le sirvió para acabar séptima.

# Haohao Zheng. la más joven de los Juegos

La china Haohao Zheng, de 11 años, la más joven de los Juegos de París y una de las más precoces de la historia olímpica, participó ayer en la prueba de skeateboarding, modalidad park. Haohao, que cumple 12 años en cinco días, es la deportista olímpica más joven de toda la historia de China. "Me siento muy orgullosa de mí, me siento cansada y feliz. Fue una experiencia estar aquí. Me gustaria volver en Los Ángeles 2028", contó.



# **EL MEDALLERO**

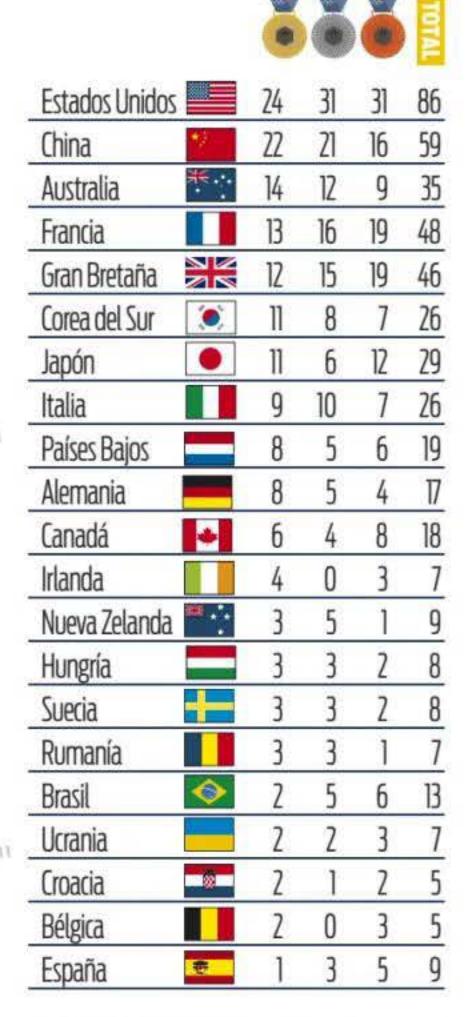

| LA AGENDA                    | LOS ESPAÑOLES DEL DÍA         |           |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Atletismo (marcha, Mixto)    | López/Montesinos, Martín/Péro | ez 7.30 h |
| Golf (F)                     | Ciganda, Muñoz                | 9.00 h    |
| Balonmano (M)                | España-Egipto                 | 9.30 h    |
| Piragüismo (K1, F)           | Fernández, Lazkano            | 9.30 h    |
| Escalada Deportiva (M)       | Alberto Ginés                 | 10.00 h   |
| Piragüismo (K1, M)           | Cubelos, Del Río              | 10.40 h   |
| Atletismo (5.000 mt, M)      | Mechaal, Ndikumwenayo         | 11.10 h   |
| Taekwondo (-49 kg, F)        | Grippoli-Cerezo               | 11.11 h   |
| Taekwondo (-58 kg, M)        | Vicente                       | 11.24h    |
| Piragūismo (Cl, M)           | Crespo                        | 11.40 h   |
| Atletismo (800 mt, M)        | Attaoui, Ben, Canales         | 11.55h    |
| Vela (Kite, F)               | Gisela Pulido                 | 12.03 h   |
| Skateboarding (Park, M)      | León, Kortabitarte            | 12.30 h   |
| Atletismo (1.500 mt, F)      | Guerrero, Marqués             | 12.45 h   |
| Waterpolo (M)                | Croacia- <b>España</b>        | 14.00 h   |
| Baloncesto (F)               | España-Bélgica                | 14.30 h   |
| Saltos (3 mt, F)             | Antolino                      | 15.00 h   |
| Vela (Dinghy, Mixto)         | Xammar/Brugman                | 15.43 h   |
| Voleibol Playa (F)           | Álvarez/Moreno-Melissa/Brandi | e 17.00 h |
| Atletismo (110 mt vallas, M) | Llopis, Martínez              | 19.05 h   |
| Atletismo (Triple salto, M)  | Díaz Fortún                   | 19.15h    |
| Natación Artística (F)       | España                        | 19.30 h   |
| Voleibol Playa (M)           | Herrera/Gaviria-Mol/Sorum     | 21.00 h   |
| Atletismo (3.000 mt obs, M)  | Daniel Arce                   | 21.43 h   |
| D 4 231 - 113                |                               | 22101     |

Aboudou-Ayoub Ghadfa

22.18 h

Boxeo (+92 kg, M)

26 | SPORT TOTAL | MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 | SPORT

FÓRMULA 1 EN ITALIA ASEGURAN QUE LLEGARÁ A ASTON MARTIN

# Dan por cerrado el acuerdo con Newey

Según informa 'Autosprint', el ingeniero más cotizado de la parrilla habría decidido aceptar la oferta de Lawrence Stroll tras rechazar a Ferrari

ALBA AGUILAR Barcelona

El culebrón Newey está a punto de llegar a su fin. Tras el anuncio de su marcha de Red Bull, tras 20 años en la estructura de Milton Keynes, muchas escuderías se habían marcado el objetivo de conseguir al ingeniero más cotizado de la Fórmula 1. En un principio, todo apuntaba a que su próximo destino se encontraba en Ferrari. pero tal y como informa la firma italiana 'Autosprint', el británico habría elegido el proyecto de Lawrance Stroll en Aston Martin para su próxima aventura en la máxima categoría del automovilismo. Un acuerdo que se anunciará a principios de septiembre.

### OFERTA IRRECHAZABLE EL

mejor diseñador de coches de la actualidad, ya que desde que se unió a Red Bull Racing en 2006 ha logrado seis títulos de pilotos de F1 y seis de constructores, volverá al paddock bajo una oferta irrechazable para el británico: 100 millones de dólares en cuatro años. Lawrence Stroll, dueño Aston Martín, tenía claro que necesitaba a Newey para hacer un proyecto ganador a medio-largo plazo, tras su bajada de rendimiento esta temporada y aprovechando las nuevas modificaciones que se implementarán a los monoplazas a partir de 2025 y 2026.

Newey, que ya está al margen de la evolución del actual RB20, se puso un plazo hasta otoño para decidir su futuro. Primero, fue tentado por Ferrari, pero según la información del medio italiano, todo ha cambiado con la propuesta del magnate británico: aparte del astronómico sueldo, Stroll también le ha asegurado una inversión de más de mil millones de dólares para la fábrica de Silverstone, una relación estrecha con Honda para el desarrollo de su próximo coche y la ambición e ilusión de todo el equipo para



VOLVERÁ AL PADDOCK BAJO UNA OFERTA IRRECHAZABLE PARA EL BRITÁNICO: CIEN MILLONES DE DÓLARES EN CUATRO AÑOS

SEGÚN APUNTAN DESDE ITALIA, EL ACUERDO SE ANUNCIARÁ A PRINCIPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE conseguir ganar el Mundial en un futuro.

Un "plan sólido" que ha terminado de convencer a Adrian Newey, que además de liderar una marca tan icónica como Aston Martin, también cumpliría el sueño de trabajar junto a Fernando Alonso, uno de sus pilotos preferidos.

### **EL MOMENTO HA LLEGADO**

"Hay una serie de pilotos, como Lewis Hamilton y Fernando Alonso con los que me hubiera gustado trabajar, pero hasta ahora nunca fue el lugar o el momento adecuado para que uniéramos nuestras fuerzas", apuntaba el británico a principios del año. Todo parece indicar que el momento ha llegado. El culebrón Newey está a punto de llegar a su fin

// EFE

FI LA BAJADA DE RENDIMIENTO TIENE MOTIVOS



Pierre Waché, Director Técnico de Red Bull // RED BULL

# Red Bull culpa al funel de viento

El Director Técnico de la escudería afirmó que dicha herramienta es bastante antigua

LAURA NARBONA

Barcelona

Una de las grandes sorpresas que ha traído consigo el Mundial de Fórmula 1 ha sido la bajada de rendimiento de Red Bull. A pesar de seguir líderes en la clasificación general de constructores y de pilotos, la escudería austríaca ya no cuenta con la supremacía de temporadas anteriores y otras como McLaren o Mercedes están cada vez más cerca.

De hecho, tan solo son 42 puntos los que separan a McLaren de Red Bull y ya son siete carreras en las que Verstappen no ha logrado subirse a lo más alto del podio. Desde el propio equipo han confirmado que el rendimiento del RB20 no está siendo el esperado, sobre todo en algunos aspectos concretos como las curvas rápidas. "Especialmente en las curvas de alta velocidad esperábamos un poco más de lo que

"ESTAMOS UTILIZANDO UN TÚNEL DE VIENTO BASTANTE ANTIGUO, Y TAMBIÉN SE DEBE A NUESTRA POSICIÓN EN EL CAMPEONATO" tenemos. Sin pensar en la competitividad del coche, basándonos únicamente en nuestras propias referencias, esperábamos un poquito más con nuestras herramientas", confirmó Pierre Waché, Director Técnico de Red Bull, en 'Motorsport'. Sin embargo, Waché también reconoció que las curvas rápidas no son su único punto débil, sino que hay otros aspectos en los que no han logrado la mejora que esperaban: "En los bordillos somos claramente débiles, pero ya lo éramos el año pasado".

En cuanto a cuál es el principal problema que les impide evolucionar y recuperar esa competitividad que siempre ha caracterizado a los de Milton Keynes, Waché lo tiene claro: "Estamos utilizando un túnel de viento bastante antiguo y esto también puede deberse a la capacidad reducida debido a nuestra posición en el campeonato y tal vez también al hecho de que este es el tercer año con este tipo de regulaciones".

Pese a que Waché confesó que el rendimiento del RB20 está siendo inferior al deseado, también admitió que era de esperar que los rivales se acercasen este año. "Esperábamos que la oposición llegara antes, para ser honesto. Esperábamos una competición masiva en 2023, pero no fue así".

SPORT MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 SPORT TOTAL | 27

**HOCKEY PATINES** TOMARÁ EL RELEVO DE SERGI PANADERO

# Sergi Fernández, elegido primer capitán

La plantilla blaugrana lleva desde el pasado domingo en Encamp (Andorra) para realizar el primer stage de la pretemporada

#### **CRISTINA MORENO**

Barcelona

La sección del Barça de hockey, tras la marcha al final del pasado curso de varias figuras clave, afronta esta temporada un nuevo ciclo en el que el veterano Sergi Fernández ejercerá como primer capitán, según informó el club durante el stage que el equipo está realizando

## **EL VETERANO** GUARDAMETA COMPARTIRÁ CAPITANÍA CON MATÍAS PASCUAL Y NACHO ALABART

en Encamp.

El guardameta balear, que llegó al Barça en 2010 procedente del Vic. tomará el relevo de Sergi Panadero quien este verano puso punto final a su etapa como azulgrana tras 21 temporadas. Una elección para la que ha sido clave su "veteranía y su personalidad", tal y como apuntó el Barça en su comunicado. Fernández compartirá capitanía con otro de los veteranos, el argen-

COPA DEL AMÉRICA DUPLICAN LOS DE 2021



Matías Pascual, Sergi Fernández y Nacho Alabart // FC BARCELONA

tino Matías Pascual, quien continúa en pleno proceso de recuperación tras su importante lesión y ejercerá de segundo de a bordo. El tercero en el trío de capitanes será Nacho Alabart, quien llegó a Barcelona en 2012 para militar en el hockey formativo y, tras una cesión volvió en 2017.

Los tres conforman un tandem sólido y con experiencia, además de conocimiento del equipo que apor-

tará valor a las caras nuevas de este equipo, empezando por el entrenador, David Cáceres.

La plantilla volvió al trabajo el pasado viernes con las habituales revisiones médicas y el domingo se desplazó hasta Encamp (Andorra) para realizar la primera concentración de la pretemporada. Una semana que, tal y como indicó el técnico, servirá para que la plantilla "se vaya conociendo".

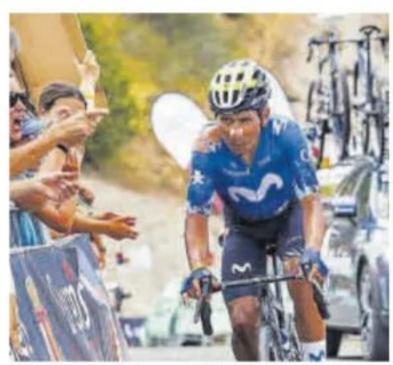

Nairo Quintana, tras su caída // EFE

CICLISMO

# **Ewan arrebata** el maillot morado a Bittner

El corredor del Jayco Alula Caleb Ewan es el nuevo líder de la Vuelta a Burgos después de imponerse ayer en la meta de Ojo Guareña a Roger Adriá (Bora) e Iván García Cortina (Movistar). El australiano relega a la segunda posición a Pavel Bittner, al que le iguala en tiempo, mientras que Iván García seguirá defendiendo la tercera plaza.

Nada más darse la salida, cuatro corredores se marcharon en la fuga, en concreto Mario Aparicio (Burgos BH), Gorka Sorarrain (Caja Rural), Xabier Isasa (Euskaltel) y Diego Pablo Sevilla (Polti Kometa). Con una ventaja que llegó a rozar los 4 minutos, el pelotón fue controlando la carrera y baiando la ventaja sobre la escapada.

Tras el paso por Espinosa de los Monteros, Nairo Quintana (Movistar) perdió el control de la bicicleta y provocó una gran caída en la que también se vieron implicados Tao Geoghegan (Lidl Trek), James Shawn (EF Education) y Miká Heming y Marius Mayrhofer (Tudor). Todos ellos se vieron obligados a retirarse menos el colombiano y Mayrhofer. El equipo del líder se puso a trabajar para intentar llegar al alto con Bittner bien colocado pero en una subida tan explosiva de apenas 1 kilómetro varios corredores pugnaron por la primera plaza que finalmente fue para Caleb Ewan.

### La suerte

ONCE Martes 6 47543 Serie: 020

### Eurojackpot

Martes 6

04-09-22-32-35

Soles: 9-10

### La Primitiva

Lunes 5

11-18-36-41-44-49

| C: 35 R: 4 | Joker:            | 0091862  |
|------------|-------------------|----------|
|            | <b>ACERTANTES</b> | EUROS    |
| 6+R        | 0                 | BOTE     |
| 6          | 0                 | 0        |
| 5+C        | 0                 | 0        |
| 5          | 96                | 4.370,41 |
| 4          | 6.463             | 61,10    |
| 3          | 119.302           | 8,00     |
| R          |                   | 1,00     |

### Bonoloto

Martes 6

06-16-19-20-24-49

C:14 R:1

|     | ACERTAN | TES EUROS  |
|-----|---------|------------|
| 6   | 0       | BOTE       |
| 5+C | 1       | 137.565,35 |
| 5   | 81      | 849,17     |
| 4   | 5.054   | 20,41      |
| 3   | 85.076  | 4,00       |
| R   |         | 0,5        |

### **Euromillones**

Martes 6

E: 2-12 01-18-27-41-50

EL MILLÓN: FMZ81323

|     | ACERTANTE | S EUROS    |
|-----|-----------|------------|
| 5+2 | 0         | EUROBOTE   |
| 5+1 | 4         | 121.482,33 |
| 5+0 | 7         | 16.224,24  |
| 4+2 | 23        | 1.538,00   |
| 4+1 | 489       | 133,25     |
| 3+2 | 881       | 78,19      |
| 4+0 | 1.214     | 39,87      |
| 2+2 | 13.024    | 18,58      |
| 3+1 | 21.234    | 12,71      |
| 3+0 | 51.760    | 9,71       |
| 1+2 | 68.138    | 8,93       |
| 2+1 | 305.973   | 6,26       |
| 2+0 | 759,216   | 4,06       |

### La 6/49

# **75 millones en patrocinios**

EFE Barcelona

Los diferentes patrocinios activados en la presente edición de la Copa del América, que se disputará en Barcelona, alcanzan los 75 millones de euros, prácticamente el doble que en la anterior, según cálculos realizados por EFE en función de los diferentes acuerdos firmados.

Los patrocinadores se dividen en diferentes categorías y el de mayor peso es Louis Vuitton, que le da el nombre a la regata ('title partner')

y que según algunas informaciones habría hecho frente a unos 20 millones de euros de inversión para ello. Además existen otras tres categorías de patrocinadores, en función de la aportación que realicen. Los principales son los patrocinadores globales (entre 4 millones y 10 millones), categoría en la que se encuentran la compañía aérea Emirates, colonias Puig, Unicredit -una compañía bancaria italiana-, Coca-Cola, la automovilística Cupra, Cap Gemini (consultora tecnológica francesa) y la línea de cruceros Explora journeys.

Hay cuatro patrocinadores oficiales, el último de los cuales se han anunciado esta misma semana: Acciona Energía. Completan esta categoría la cervecera Estrella Damm, que mantiene sinergias con el equipo neozelandés desde hace tiempo; Yanmmar (un fabricante japonés de maquinaria pesada) y Agbar (Aguas de Barcelona). Todos ellos aportan entre dos millones y dos millones y medio de euros.

Finalmente existe la categoría de proveedor oficial (unos 500.000 euros), en la que se encuentran Isdin y de Antonio Yachts.



La Copa del América se disputa en Barcelona // EFE

Martes 6 08-11-19-26-28-44

| C: 14 R: 1 | Joker: 224878 |
|------------|---------------|
|            | EUROS         |
| 6/6        | 1.000.000,00  |
| 5/6+C      | 25.267,92     |
| 5/6        | 1.445,48      |
| 4/6        | 67,11         |
| 3/6        | 8,12          |
| R          | 1,00          |
|            |               |

### La Grossa del divendres

Viernes 2

81868 S: 1

El Trio

Martes 6

396/872

28 | SPORT TOTAL

# CON LA COLABORACIÓN DEL AJUNTAMENT DE BARCELONA



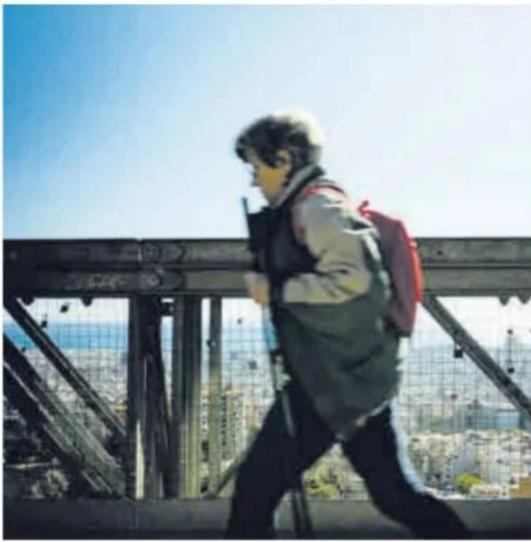



# CÓMO FOMENTAR EL USO DE LOS CIRCUITOS DEPORTIVOS POR PARTE DE LAS MUJERES

Barcelona busca ideas innovadoras para aumentar el uso por parte de las mujeres de los circuitos deportivos para andar o correr de la ciudad. Para ello, se ha lanzado el concurso "Circuitos deportivos en femenino". Hasta el 6 de septiembre estará abierta la convocatoria que destinará un total de 50.000 euros en premios.

Según la Encuesta Ómnibus municipal del Ayuntamiento de Barcelona, el 27% de las mujeres consideran que es poco fácil hacer deporte en el espacio público de la ciudad y el 9,5% que no es nada fácil. Es decir, un total del 36,5% de las mujeres encuentra dificultades al practicar deporte en las calles, parques y plazas de Barcelona. Para dar respuesta a este gran reto, se buscan soluciones innovadoras orientadas a conseguir que el uso de los circuitos deportivos urbanos para andar y correr se lleven a cabo en condiciones de igualdad, seguridad y autonomía.

Las propuestas tendrán que mejorar la percepción de seguridad en el espacio público que, en determinados momentos u horas del día, se puede ver afectada por condicionantes co-

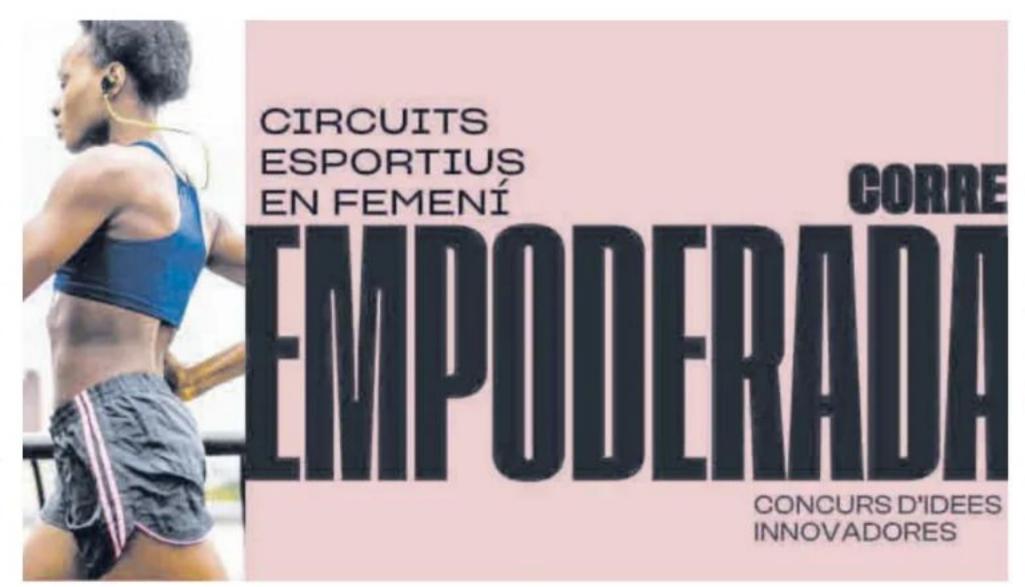

mo el diseño, la iluminación, la visibilidad, el aislamiento o la afluencia de peatones u otros deportistas. Además, se valorará que las soluciones atiendan otros ejes de desigualdad (origen, edad, capacidad, etc.), de tal manera que se promueva un uso equilibrado de estos espacios por parte de todas las personas.

Con este concurso, promovido conjuntamente por el **Institut Barcelona Esports** y **BIT Habitat**, se busca pensar en una solución integradora y multidisciplinaria que incluya propuestas de mejora en más de un ámbito de actuación, por el que se incentiva la creación de consorcios formados por empresas, *start-ups*, centros de investigación o innovación, universidades, fundaciones, asociaciones, etc.

# Soluciones innovadoras que se testarán en 2025

La recepción de propuestas estará abierta hasta 6 de septiembre de 2024 y la selección de proyectos ganadores se hará durante los meses de septiembre y octubre de este año.

Las soluciones deberán dar respuestas a los siguientes criterios:

- Ideas con componente tecnológico, ya sea existente o nuevo, alineado con el sector Sport Tech.
- Enfoque multidisciplinario, interseccional y transversal.
- Prototipo implementable en un periodo de 4 a 6 meses.
- Escalable en el corto plazo y sostenibles económicamente.

La convocatoria destinará un total de

50.000 euros

Se otorgarán tres premios de **2.500** € para las tres soluciones mejor puntuadas y, además, la ganadora contará con una subvención de **42.500** € para la implementación del prototipo y el despliegue del piloto en la ciudad.

Toda la información de este concurso se puede consultar en la web de BIT Habitat: https://bithabitat.barcelona/projectes/circuits-esportius-femeni/

# FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL





**VOLEIBOL** EL CLUB BUSCA EL SUPORT DELS SOCIS

# EL CV SANT PERE I SANT PAU TORNA A LA SUPERLLIGA 1

Únic representant masculí català a la màxima categoria del voleibol espanyol

A finals del mes d'abril el Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau de Tarragona certificava, a la pista, la possibilitat de tornar a la màxima categoria del voleibol espanyol, la Superlliga 1. El que s'havia guanyat a nivell esportiu a la fase d'ascens disputada a San Sadurniño, es confirmava als despatxos a mitjans de juny, després que el club confirmés la possibilitat d'afrontar amb solvència el nou projecte. Amb l'acceptació de la presència a la Superlliga masculina, els cooperativistes tornaran a l'elit del voleibol espanyol sis anys després de perdre la categoria.

En aquests mesos, el club tarragoní no ha deixat de treballar en aquest nou i ambiciós projecte buscant tant la viabilitat econòmica com esportiva. Per a l'entrenador del primer equip, Vlado Stevovski, era primordial per a l'acceptació del repte, confeccionar un equip amb garanties per assolir la permanència en aquest retorn a la Superlliga 1. En aquest sentit, el club ja ha presentat la plantilla que defensarà els colors de Tarragona.

que ha fet Stevovski la joventut de gran part de la plantilla, ja que comptarà amb fins a sis jugadors d'entre 18 i 22 anys, tots ells formats a les categories de base del club cooperativista. Entre aquests noms trobem als lliures Carlos Segura i Cristian Rodríguez, al central Ivan Sánchez, el receptor Alex Llerena, el col·locador Pablo Rosales, i l'oposat Guillem Mirambel. També s'ha renovat a Joaquin Castillo, central, i Elio Carrodeguas, receptor, que militen al club des de fa set temporades i a Julián García-Torres, que ha signat la seva tercera temporada amb el club. En total, seran cinc les noves incorporacions del club cooperativista, dues de nacionals i tres d'internacionals. Provinent del Villena Petrer, torna a terres catalanes per seguir a la Superlliga, el català Gerard Osorio, que ocuparà la posició d'oposat. Provinent del Club



## **ELS COOPERATIVISTES INICIARAN LA LLIGA** COM A LOCALS REBENT AL CONECTABALEAR CV MANACOR

Voleibol Roquetes també s'incorpora al lliure Isak Martí. Finalment, els fitxatges estrangers son Dayan Torres, un jove col·locador cubà que ha estat internacional amb seu país; Moisés Eduardo Vásquez, central veneçolà que ha militat l'última temporada a Albània; i l'atacant també cubà Denys Damián González, provinent de la Xina. El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau serà l'únic representant masculí a

la Superlliga, pel que es convertirà en l'única seu on poder veure el millor voleibol espanyol a Catalunya. Ja s'ha publicat el calendari oficial i els cooperativistes iniciaran la lliga a casa, el 5 d'octubre, rebent al Conectabalear CV Manacor, mentre que el primer desplaçament serà a casa del Cisneros Alter Tenerife. Abans però, Alfonso Periañez president del CV Sant Pere i Sant Pau ja ha avançat que "el primer objectiu de la temporada serà aconseguir el primer títol, la Lliga Catalana de Superlliga", en la que participaran els cinc equips catalans de Superlliga 2, a banda dels cooperativistes i que es disputarà a finals de setembre. Una oportunitat única per preparar l'equip per la competició.

### CAMPANYA DESOCISEN MARXA

El CV Sant Pere i Sant Pau també ha iniciat la campanya de socis de cara a la pròxima temporada. Sota el lema 'Fes-te soci, la pilota és a les teves mans!', amb l'objectiu d'aconseguir el suport de tots els simpa-

titzants i seguidors de l'equip. Els socis tindran accés gratuït a tots els partits de Superlliga Masculina 1 i, a més, en el moment de recollir el seu carnet de soci també rebran dues entrades de franc per als partits de Superlliga Masculina 1.

El CV Sant Pere i Sant Pau, celebrant un punt (CVSPSP)

### PLANTILLA SUPERLLIGA 2024-2025

### Col·locadors:

Pablo Rosales (2006) Dayan Manuel Torres (2000)

### Oposats:

Guillem Miramble (2006) Gerard Osorio (1993)

### Lliures:

Carlos Segura (2001) Cristian Rodríguez (2004) Isak Martí (2002)

### Centrals:

Iván Sánchez (2003) Julián García-Torres (1980) Joaquín Castillo (2001) Moisés Eduardo Vásquez (2000)

### Receptors:

Alex Llerena (2005) Elio Carrodeguas (1996) Denys Damián González (1998)

# LO MÁS DESTACADO

#### 14.30H MAX/EUROSPORT

#### JJ.00./basket femenino: España - Bélgica

JJ.00./basket femenino, cuartos de final: Serbia-Australia (11.00. MAX/Eurosport), Alemania-Francia (18.00), Nigeria-Estados Unidos (21.30). JJ.00./balonmano masculino,

cuartos de final: España-Egipto (09.30, MAX/Eurosport). JJ.00./atletismo, finales: salto de pértiga femenino (19.05, MAX/Eurosport), disco masculino (20.25), 400 m masc. (21.20), 3.000 m obstáculos masc. (21.40).

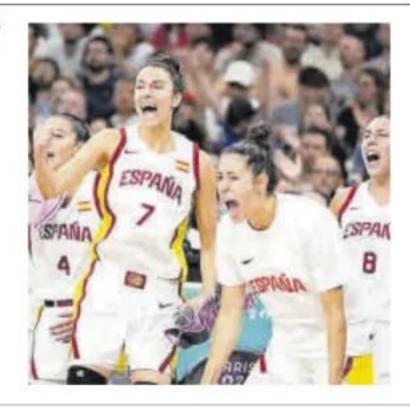

#### 14.00 H MOVISTAR PLUS+

#### Amistoso pretemporada: Kitchee - Atlético Madrid

Fútbol/más amistosos: Alavés-Huesca (18.30, Aragón TV), Getafe-Saint-Étienne (20.00), Sabadell-Espanyol (20.00), Aston Villa-Athletic (20.30), Cádiz-Betis (20.30, Plaiz/Mitele.es).

Basket/Europeo femenino sub-18, octavos de final: España-Luxemburgo (14h, FIBA YouTube) Ciclismo/Vuelta a Burgos: tercera etapa (15.00, La 7 / LaLiga +/ LaLiga + Plus/ ETB1/ RTVE Play).

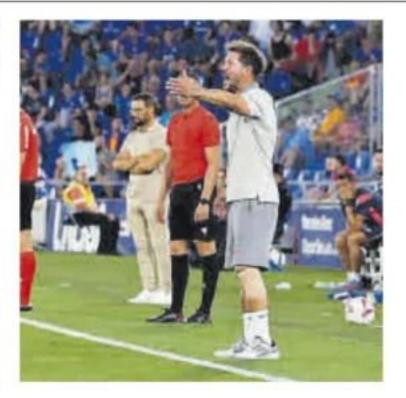

# PARRILLA DE TV

Información televisiva elaborada por OneData / comercial@onedata.es

#### **#VAMOS**

- 13.10 El deporte y la ciencia.
- 14.05 La hora de la verdad.
- 14.55 La liga de los hombres extraordinarios.
- 15.45 Bakalá.
- 16.15 Soccer Champions Tour. Real Madrid - Chelsea.
- 18.00 Soccer Champions Tour. Barcelona - Milan.
- 19.45 Partido amistoso.
- Kitchee-Atlético de Madrid. 21.30 Soccer Champions Tour. Real Madrid - Chelsea.
- 23.15 Soccer Champions Tour. Barcelona - Milan.
- 01.00 Diamond League.

- 10.50 París 2024. Atletismo. 14.00 Paris 2024. Waterpolo (M).
- 15.45 L'informatiu.

LA1

- 15.55 El tiempo.
- 16.00 Paris 2024. Magacin (F).
- 17.00 París 2024. Voleibol de playa (F).
- 19.30 París 2024, Natación
- artística.
- 21.30 París en juegos.
- 22.05 La suerte en tus manos.
- 22.15 4 estrellas.
- 22.55 Lazos de sangre.
- Ana Belén y Victor Manuel.
- 00.00 Lazos de sangre: el debate.

### GOL

06.00 Cinexpress.

PARAMOUNT

- 06.10 Cine. Asombrosa Elisa.
- 08.00 Central de cómicos.
- 08.45 La tienda de Galería del Coleccionista.
- 11.45 Cinexpress.
- 12.00 Embrujadas.
- Lo que las brujas se llevaron.
- 12.55 Colombo. A la luz del amanecer.
- 14.55 Los misterios de Murdoch. Todo está roto (II), The things we do for love (I) y The things we do
- 17.50 Los asesinatos de Midsomer. Muerte en el jardín y Ángel destructor.
- 22.00 Cine con estrella. Acusados.

for love (II).

00.25 Cine. Premonición (Afterwards).

- 06.30 Teletienda. 09.00 Hércules, sus viajes
- legendarios. 14.00 Directo Gol.
- 16.00 El Equipo A. Diamantes en la arena.
- 16.50 El Equipo A. La guerra de los taxis.
- 17.40 El Equipo A. Con el sudor de tu frente. 18.30 Walker Texas Ranger.
- The Wedding (I). 19.25 Walker Texas Ranger.
- La boda. 20.20 Walker Texas Ranger.
- Espíritu de invierno. Walker Texas Ranger. El círculo de la vida.
- 22.00 Directo Gol.
- 00.00 Velada de boxeo.

# + Comentar noticias

SPORT

- + Guardar y compartir
- + Participar en sorteos

¡Y mucho más!

# + Acceso a la edición digital

SUSCRIBET





TELE 5

06.10 Reacción en cadena.

08.55 La mirada crítica.

10.30 Vamos a ver.

15.40 El tiempo.

17.30 TardeAR.

21.45 El tiempo.

22.00 iAllátú!

15.45 El diario de Jorge.

20.00 Reacción en cadena.

22.50 Una vida perfecta.

**EUROSPORT 1** 

Show.

21.00 Informativos Telecinco.

21.35 ElDesmarque Telecinco.

02.00 Casino Gran Madrid Online

Con Matías Prats Chacón.

07.00 Informativos Telecinco.

15.00 Informativos Telecinco.

15.25 ElDesmarque Telecinco.

Con Lucía Taboada.

#### LA2

- 09.20 Balonmano (M). España-Egipto.
- España-Croacia. 15.10 Telediario 1.

- España-Canadá.
- 21.00 Telediario 2.
  - 20.55 Voleibol de playa (M). España-Noruega.
    - 22.00 Documaster.
    - 23.35 Enportada.

15.00 Celia.

00.20 La laguna de Truk, el Pearl Harbor japonés.

11.00 El sueño de la vida eterna.

Alemania-Francia.

11.55 Al filo de lo imposible.

12.25 Las rutas D'Ambrosio.

13.20 Balonmano (M).

16.35 Grans documentals.

20.25 Diario de un nómada.

19.05 El Paraíso de las Señoras.

Carreteras extremas.

15.45 Sabery ganar.

### TV3 06.00 Noticies 3/24.

- 10.45 Partit amistós. FC Barcelona-AC Milan.
- 12.55 Atrapa'm si pots. 14.00 Telenoticies
- comarques. 14.30 Telenotícies migdia.
- 15.40 El doctor Martin. 17.15 Hotel Voramar.
- 18.55 No tenim vergonya. 19.10 Atrapa'm si pots.
- 20.10 Tens un minut? 21.00 Telenotícies vespre. Deportes: Gemma
- Puig. 22.05 Joc de cartes d'estiu.
- 02.00 Onze. 03.10 Noticies 3/24.

10.32 Benvinguts a l'hort!

12.35 L'home més fort del món.

WRC Secto Rally Finland.

11.25 Futbol Modest.

04.00 Rumba a l'estudi.

ESPORT 3

14.30 Espòiler.

15.23 Riu avall.

**15.48** Bèsties.

16.15

14.55 GR Barcelona.

Thalassa.

# **ANTENA3TV**

- 08.55 Espejo público. Cocina abierta con Karlos
- Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
- 15.30 Deportes. 15.35 El tiempo.
- 15.45 Sueños de libertad. 17.00 Pecado original.
- 18.00 YAS Verano. 20.00 Pasapalabra.
- 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.30 Deportes.
- 21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.45 El películón.
- El meior verano de mi vida. 01.00 Cine. Toc toc.

- 17.11 El Mici els seus amics.
- 17.22 Pirata i Capitano.
- 13.35 FIA World Rally Championship. 18.03 Robin Hood, el trapella de
  - 18.27 Leo da Vinci.
    - 19.15 Projecte Beta.
- Tatuats pels Pirineus. Partit amistós. 17.15 FC Barcelona-AC Milan.
- 19.00 Tot Costa. 20.25 Partit amistós. Gimnàstic de Tarragona-Real
- Zaragoza. 22.25 Tot Costa. 23.00 Onze.

00.00 324 Esports.

## SX3/EL33

- 17.45 Titó. 17.55 Mascotes sapastres.
- Sherwood.
- 18.52 Trollhunters: Contes d'Arcàdia.
- 19.29 Mascotes sapastres. 19.37 Kuroko i el bàsquet.
- 20.00 Haikyu!!. 20.45 Campus 12. 21.10 El detectiu Conan.
- 21.55 El gran dictat. 22.15 La veritat sobre la dictadura
- de Franco. 00.00 Trinxeres. De Faió a Flix: la batalla de l'Ebre (1).

### CUATRO

- 07.00 Love Shopping TV Cuatro.
- 07.30 iToma salami! 08.00 Especial Callejeros viajeros.
- 08.50 Callejeros viajeros. 10.30 Viajeros Cuatro.
- 11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro.
- 14.55 ElDesmarque Cuatro. 15.10 El tiempo.
- 15.30 Todo es mentira. 18.30 Tiempo al tiempo. 20.00 Noticias Cuatro.
- 20.45 ElDesmarque Cuatro. 21.00 El tiempo.
- 21.05 First Dates. 22.50 Viajeros Cuatro.
- 01.30 Callejeros viajeros.
- 02.20 The Game Show. 03.00 En el punto de mira.

### TELEDEPORTE

- 10.00 Paris 2024. Conexión con los eventos más destacados de esta jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024, con especial atención a aquellas disciplinas en las
- españoles. 22.00 Paris 2024. Repeticiones de los momentos

que participan los deportistas

más destacables de la jornada.

- 06.00 A day at the olympics. JJ00 Paris 2024.
- 07.00 A day at the olympics. 07.25 Atletismo. 10.00 Atletismo.
  - 13.00 Ciclismo. Ciclismo en pista.
  - 15.15 Halterofilia (M). 61 kg masculino.
  - 17.15 Ciclismo. Ciclismo en pista: día 3. 19.00 Atletismo.
  - 21.50 Voleibol (M). Italia-Francia. Semifinal
  - masculina. 22.30 Boxeo. 23.00 Aday at the olympics.
  - 00.00 Atletismo. 01.30 A day at the olympics. 02.30 Atletismo.

### LA SEXTA

- 14.30 La Sexta noticias 1ª edición.
- 15.15 Jugones.
- 15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando.
- 17.15 Más vale tarde.
- 20.00 La Sexta noticias 2<sup>3</sup> edición. 21.00 Especial La Sexta noticias.
- 21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.
- 21.30 El intermedio Summertime. 22.30 El taguillazo.
- 00.50 Cine. La niñera perfecta.

### BETEVÉ

- 17.25 Oh my goig!
- 18.00 Viure des de l'essència. 18.30 Rocket Talent Fest.
- 19.00 Terra fèrtil. 19.30 BTV Notícies vespre.
- 19.55 El temps. 20.00 Va passar aquí.
- 20.30 Cinema d'estiu. Un toque rosa.
- 21.55 Punt de mira. 23.25 Territori Groupie.
- 23.50 Música moderna.
- 00.55 L'hora del podcast.

## MEGA

- 06.00 Vidas anónimas.
- Espacio de reportajes sociales.
- 07.15 El increible doctor Pol. 09.55 Crimenes imperfectos.
- 14.30 Vida bajo cero.
- 19.50 ¿Quién da más? 23.50 Mega clásicos.
- La brigada de Sharky. 02.15 The Game Show.
- 03.05 Ventaprime. 04.00 VIP casino. 04.15 Crimenes imperfectos.

### **MOVISTAR LALIGA**

- 13.55 Partido amistoso. Kitchee-Atlético de Madrid.
- 16.00 LaLiga fans. 16.30 LaLiga Talking Football.
- 17.00 LaLiga Best 11. 17.30 Especiales LaLiga.
- 18.00 Especiales LaLiga.
- 18.15 Especiales LaLiga. 19.10 Especiales LaLiga.
- 21.45 Especiales LaLiga. 22.40 Especiales LaLiga.

23.35 Especiales LaLiga.

00.05 LaLiga fans.

19.40 Partido amistoso.













#### **NIL JAIMEJUAN** Barcelona

Victor Pardo es mucho más que un magnífico cocinero. Fanático del fútbol y culé hasta la médula, el catalán "mima" a algunos de los mejores deportistas del planeta en su restaurante 'La Bonaigua', situado en Sant Just Desvern y en el que ha recibido a figuras como Pau Gasol, Alexia Putellas, Pedri o Pep Guardiola, uno de sus grandes ídolos. De hecho, en su local recibió a este último y a todos sus exjugadores del filial azulgrana en motivo del documental 'Guardiola, el primer título' hace escasas semanas. Formado en el equipo del Celler de Can Roca o Quique Dacosta, Victor es la tercera generación de este restaurante familiar que se ha convertido en un sitio de peregrinación para muchos. En su otro local, Can Ugal, que recién inicia su camino en Les Corts. recibió a Hansi Flick pocos días después de ser nombrado nuevo técnico azulgrana.

### Antes de chef soñaste con jugar al fútbol, ¿no?

Yo empecé jugando a fútbol en el pueblo, en Sant Just, se me daba bien, y después me fichó la Damm. Llegué a jugar mucho en la División de Honor. En uno de los veranos el FC Barcelona se fijó en nuestro equipo, como pasa muchas veces en la Damm. El entrenador que venía a vernos era Rodolfo Borrell, el que ha sido ayudante de Guardiola muchos años. Estuvo toda la Liga detrás de nosotros y, cuando acabó la temporada, me dijo "Victor, quieres venir con nosotros?". Y entonces fui yo con Cristian Tello al juvenil B del Barça, donde había jugadores como Oriol Romeu, Manu Trigueros, Carles Planes, etcétera. Después volví a la Damm, estuve medio año y después me fichó el Albacete. Llegué a ir a entrenamientos con el primer equipo, en Segunda División por entonces, pero ahí empezaron mis problemas crónicos de rodilla que llevaba arrastrando un tiempo.

### ¿Te veías haciendo carrera?

Hostia, es que es muy difícil. Cuando estás sumergido en el mundo del fútbol no tienes tiempo de pensar. O sea, es que son cada día entrenamientos de dos, tres horas, y sabes seguramente que hay partido. Lo más probable es que no.



Victor Pardo, el magnífico cocinero y aficionado culé, recibe las visitas de grandes deportistas en sus restaurantes 'La Bonaigua' y 'Can Ugal'

# Flick me transmitió cosas positivas"

### ¿Las lesiones te afectaron a nivel mental?

Bueno, psicológicamente... Mira, a las dos semanas de encontrar un club en Barcelona después de Albacete, me lesioné. Primer partido, meto dos goles y al segundo entrenamiento me lesiono porque no estaba bien. O sea, hay el factor psicológico que te encuentras un ambiente radicalmente diferente al que habías estado, dinámica de Segunda

División, etc.

### Aquí pones fin a tu andadura en los campos de fútbol... ¿Cómo aparece después la cocina?

Bueno, yo quería entrar a INEF, pero no pude y entré a Psicología. Claro, me pusieron un libro de 1.500 páginas y fue un desastre (risas). A los seis meses lo dejé y dije "me gusta la cocina, vamos a probar". Yo nací en un restaurante, toda la vida mis abuelos y

mis padres tenían un restaurante de menús y empecé a estudiar cocina. Como llevaba la disciplina del fútbol, siempre, siempre, siempre daba todo para ser el mejor. Entonces me puse a estudiar y pude trabajar en las cocinas del Celler de Can Roca y de Quique Dacosta. Después, por la jubilación de mis abuelos, pude entrar en La Bonaigua.

Un restaurante familiar de menús de toda la vida...

Sí. Se creó en el año 1990 con mis abuelos y mis padres. Lo abrieron todos juntos. Yo cuando entré quería hacer más cosas que ya no entraban en el menú. Hice una carta atractiva y a partir de aquí hubo la evolución, el cambio, la transición del menú a la carta.

### ¿Es aquí donde empiezas a recibir personalidades del mundo del deporte?

Algunos venían pero, claro, no con tanta intensidad. Ahora llaman para reservar y pedirme una mesa. Yo se la doy, claro. Encima aquí tienen un espacio de intimidad y privacidad que valoran mucho. A partir de aquí empezó a venir mucha gente del Barça como Masip, Laporta, jugadores como Pedri... Es un lugar al que vienen de manera regular, se sienten cómodos. Vienen con sus agentes o amigos y están genial.

### ¿Cómo viviste el día que vino Pep para su documental?

Para mí, es un ídolo. A mi me llama un amigo de BTV, me explica un poco el proyecto y me dice que el último capítulo es hacer una cena de reencuentro y que le gustaría hacerla en La Bonaigua. Fue brutal. Cerramos el local un domingo solo para ellos. Con Pep Guardiola fue genial, muy simpático. Fue encantador, como siempre.

### Hablando de entrenadores, fuiste el primero en recibir a Flick en un restaurante ya como nuevo míster del Barça...

Sí, en Can Ugal, mi nuevo proyecto. Fue a través de un amigo/contacto de Múnich cocinero, y me dijo que Hansi estaba en Barcelona y que quería verme. No nos conocíamos y, al vernos, se levantó y me dio un abrazo. Eso tiene mucho valor. Muy buena persona y muy agradable. Como entrenador aún no lo conozco mucho, espero que nos ayude, pero en persona me transmitió cosas muy positivas.

#### ¿Para acabar, un pronóstico para esta temporada?

Difícil. Lo que quiero como culé es un proyecto ganador. Suenan nombres como Nico Williams, viene Dani Olmo... no sé. Lo que quiero es un equipo que pelee por todo. Con Hansi Flick y los jóvenes veo proyecto, más todavía viendo lo que ha hecho Lamine Yamal en la Eurocopa de Alemania. Hay mucho trabajo por hacer, pero tengo muchas ganas de la temporada.







# LA CONTRA MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO 2024

# SPORT 45

# Den las gracias al Barça y a La Masia



al día como mañana, en 1992, el Camp Nou vivió una final olímpica de fútbol masculino que ganó aquella Roja en la que jugaban los entonces blaugrana Guardiola y Ferrer. A ellos se les sumaron con el tiempo Luis Enrique, Abelardo y Alfonso, y también Pinilla y Paqui, formados en Can Barça, que también eran parte de aquel plantel. Allí estaba quien esto firma, ataviada con el uniforme añil del COOB 92 por mi trabajo en el departamento de Operaciones de Prensa de aque-

llas inolvidables e irrepetibles olimpiadas. Ni imaginar podía que, treinta y dos años después, el fútbol practicado por mujeres iba a competir a tan alto nivel, despertar tanto interés y que jugadoras del FC Barcelona iban a copar premios individuales internacionales. Por no hablar de los títulos colectivos como club y la aportación a las selecciones de sus países, empezando por la de España.

Tal día como mañana, en versión 2024, un grupo de jugadores entrenados por Santi Denia afrontará una nueva final olímpica.

En el partido previo ante Marruecos, siete de los once jugadores del equipo titular procedían de La Masia. Si nos trasladamos a la última Eurocopa, el mejor jugador joven del torneo se llama Lamine Yamal, tiene diecisiete años, se ha criado, educado y formado en la cantera azulgrana y es más culé que el escudo. Su compañero -y amigo del alma-Fermín ya es la estrella futbolística masculina de estos Juegos de París. Veremos qué pasa mañana por la tarde, pero el chaval ya se ha ganado un lugar en el panorama internacional. Uno y otro agradecieron públicamente a **Xavi**, cuando éste dejo de ser técnico del Barça, su apuesta indisimulada por ellos, haciendo de la necesidad virtud. Y reconociéndoles, con todo el riesgo que ello conllevaba, que podían ser tan o más importantes que algunos cedidos o recién fichados.

Tal día como todos -léanlo ayer, hoy o mañana- el trabajo meticuloso, silencioso y perfeccionista de La Masia deja huella en el panorama nacional e internacional. ¿Despierta envidia? Sí. ¿Se opacan y

Esa crisis resulta que alimenta una selección, la que gana Eurocopas y se planta en finales

minimizan sus logros? También. Tal día como ayer, un vídeo de Nico Williams que le aleja del presente del FC Barcelona es más trascendente para muchos que la aportación coral del club al crecimiento del fútbol. nacional. No interesa. No es cantera blanca. No es el 'rojo pasión' que algunos quieren hasta que no suben a un podio con el oro en el cuello. Como en Alemania. Agazapados. Esperando el desastre para cargar contra Cubarsí o Eric Garcia. Lo de casi siempre para no reconocer a esta fábri-

ca de talento casi nunca. Lo que ya vivieron los Puyol, Xavi, Piqué o Busquets cuando dieron lustre a aquella Roja del Mundial de Sudáfrica. Lo que en Madrid traducen como 'respuesta a la agonía económica del Barça' mientras ellos tiran de talonario. Esa crisis resulta que alimenta una selección, la que gana Eurocopas y se planta en finales. No es el objetivo del club pero resulta que suma más allá de Sant Joan Despí. Si es de bien nacido ser agradecido, soy toda oídos.



### **PASATIEMPOS** SUDOKUS

| 9 | 1 |   |   |   |   |   |   | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 3 | 9 |   |
| 6 |   |   |   |   | 7 |   |   | 8 |
|   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 5 | 8 |   |   |   |
| 5 | 2 |   | 9 |   | 3 | 7 |   |   |
|   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |
| 7 |   | 6 |   |   |   |   | 4 | 2 |
| 2 |   | 8 |   | 6 |   |   | 3 |   |

| 1 |   |   |   | 8 |   |   |   | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 7 |   |   | 8 |   |
| 8 | 6 |   |   |   | 2 | 4 |   | 3 |
|   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 |   | 1 |   | 2 | 4 |   |   |   |
|   | 2 | 3 |   |   |   | 5 |   | 4 |
|   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |
|   |   | 7 | 8 | 5 | 3 |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 9 | 3 |   |   |

|   |   |   |   | 4 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 |   | 9 |   |   |   | 6 |
|   |   | 6 | 8 | 7 | 9 |   |   |
| 2 |   |   | 4 |   |   |   |   |
| 2 |   | 9 | 1 |   | 7 |   |   |
|   | 4 |   |   |   |   | 6 | 3 |
|   |   |   |   | 9 |   |   |   |
| 7 |   |   |   | 2 |   |   | 4 |
| 6 | 3 |   |   |   |   |   | 1 |

|             | 8                       | 5                       | 6                        | -                           | £.                 | 8                  | *              | 2         | 14                  | 5               | \$            | 6                 | +               | 2                                         | 8              | +               | 3                      |
|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| ö           | P                       | 8                       | 1                        | 0                           | 9                  | 9                  | 6              | 4         | 2                   | 9               | 1             | E                 | S               | 0                                         | 4              | 6               | 1                      |
| Ġ.          | 1                       | 9                       | 3                        | 8                           | *                  | 8                  | C              | 1         | 6                   | Þ               | 8             | 2                 | 1               | 0                                         | 2              | 9               | 3                      |
| Đ           | 8                       | Ä.                      | 5                        | 4.                          | 6                  | +                  | 2              | g.        | 1                   | 1               | 10            | 8                 | 9               | 1                                         | E              | Z               | -                      |
| þ           | 2                       | Ä                       | 8                        | 5                           | 8                  | 6                  | 1              | 3         | . 5                 | 6               | 6             | ŧ                 | 2               | 9                                         | 1              | 8               | V                      |
| E-          | 9                       | 6                       | j-                       | L                           | 3                  | 1                  | 9              | 9         | 6                   | 2               | L             | 1                 | ε               | 6                                         | 9              | *               | 3                      |
| U           | i                       |                         | L                        | 0                           | E                  | ζ                  | 9              | 9         | 1                   | L               | r             | 3                 | 6               | 1                                         | 9              | 9               | 1                      |
| Ŗ.          | 6                       | £                       | 8                        | z                           | 4.                 | 6                  | 8              | y         | 1                   | R               | 9             | 0                 | 1               | *                                         | 6              | ¢               | 7                      |
| L           | 9                       | 2                       | G                        |                             | .0                 | 8                  |                | 6         | 9                   | 6               | 2             | 9                 | 0               | 2                                         | +              | Z               | ń                      |
| e           | tle                     | ne i                    | las                      | ca                          | sifi               | as                 | var            | cias      | T                   | 8               | 8             | G                 | 1               | b                                         | Z              | c               | -                      |
| ė           | los                     | re                      | KUA                      | adi                         | 105                | de                 | 91             |           | 1 2                 | 9 6             | 8 6           | G 10-             | 4 9             | 20 44                                     | 10 -           | 6               |                        |
| e           | los                     | re                      | KUA                      | adi                         | 105                | de                 | 91             |           | 1 10 %              | 8 6 5           | 8 6 9         | 0.11.0            | 1 2 6           | * 10 4                                    | 10 - 4         | 000             | - Total St. Co.        |
| le          | lo:                     | re                      | KUA<br>105,              | adi<br>co                   | ros<br>er c        | de                 | 91             | del       | 1 1 1 1             | 8 2 2 8         | 8 6 8 %       | 0 N O 0           | 1 4 6 6         | P 0 - 6                                   | 20 - 4 - 6     | 4 6 9 0         | - 10 m m               |
| le ui       | ios<br>adi              | re<br>ad                | KUA<br>los,              | adi<br>co<br>spe            | nos<br>etir        | ele<br>ifra        | 91<br>35<br>10 | del<br>in | = # W W G           | 40000           | 8 6 8 4 4     | 0.11.0.0.0        | 10000           | N. O. T. ID 49                            | 2000           | 0 4 9 9 0       | A                      |
| euaú        | los<br>adi<br>19,       | re<br>rad<br>sin        | ku<br>los,<br>n re<br>en | adi<br>co<br>epe<br>un      | ros<br>etir        | ele<br>ifra<br>nic | 91<br>35<br>10 | del<br>in | + 4 4 6 6           | 日本 日 2 日 日      | 86884         | 0 11 0 0 0 0      | 4 4 10 20 20 7  | 下 G G F B 中                               | お中中には          | 0000000         |                        |
| euaú        | los<br>adi<br>19,       | re<br>rad<br>sin        | KUA<br>los,              | adi<br>co<br>epe<br>un      | ros<br>etir        | ele<br>ifra<br>nic | 91<br>35<br>10 | del<br>in | 1 th 12 th 13 th 15 | 848238          | 8 4 8 4 4 4 6 | F. W O W D O TH D | 4 4 5 5 5 7 8 7 | 0 12 0 0 0 1 10 d                         | 20 4 4 4 6 4 6 |                 | A                      |
| le u a ú le | los<br>de<br>me<br>a, e | re<br>rad<br>sin<br>ero | ku<br>los,<br>n re<br>en | adi<br>co<br>epe<br>un<br>m | nos<br>etir<br>isn | ele<br>ifra<br>nic | 91<br>35<br>10 | del<br>in | # 1 # 1 B B B B     | 7 6 8 4 6 2 3 9 | 40-70-00      | 0 2 0 0 0 4 4     | 4 4 4 8 8 7     | 日日 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | おのののなるとののの     | 0 6 9 9 9 5 - 2 | A 10 10 10 10 10 10 10 |